

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48

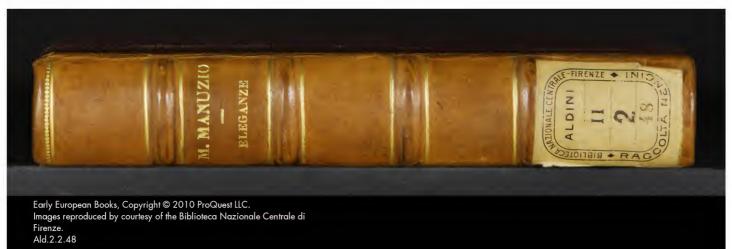







Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48







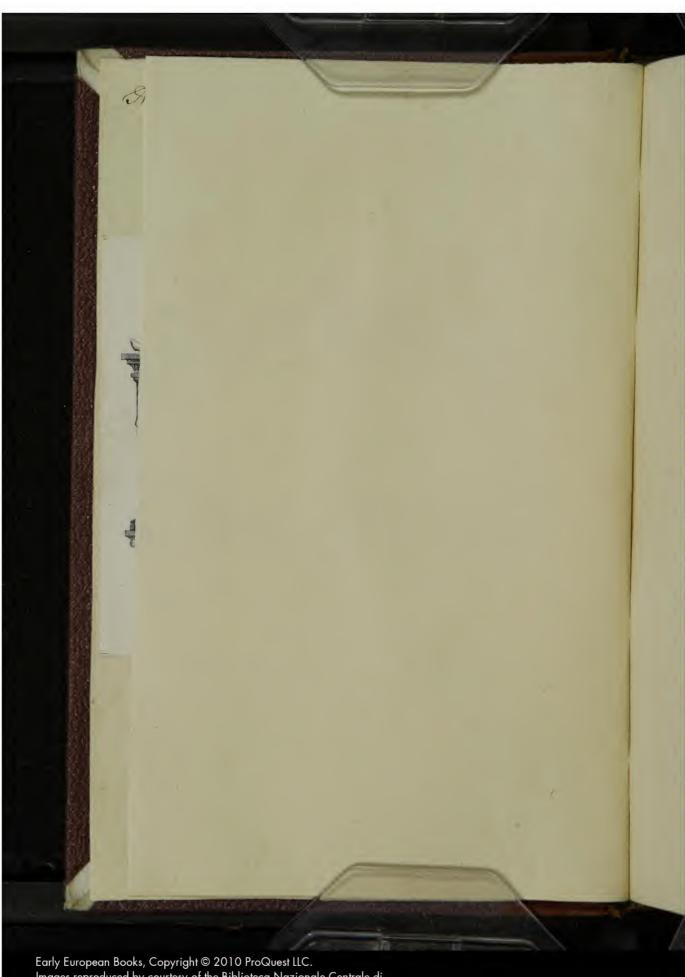



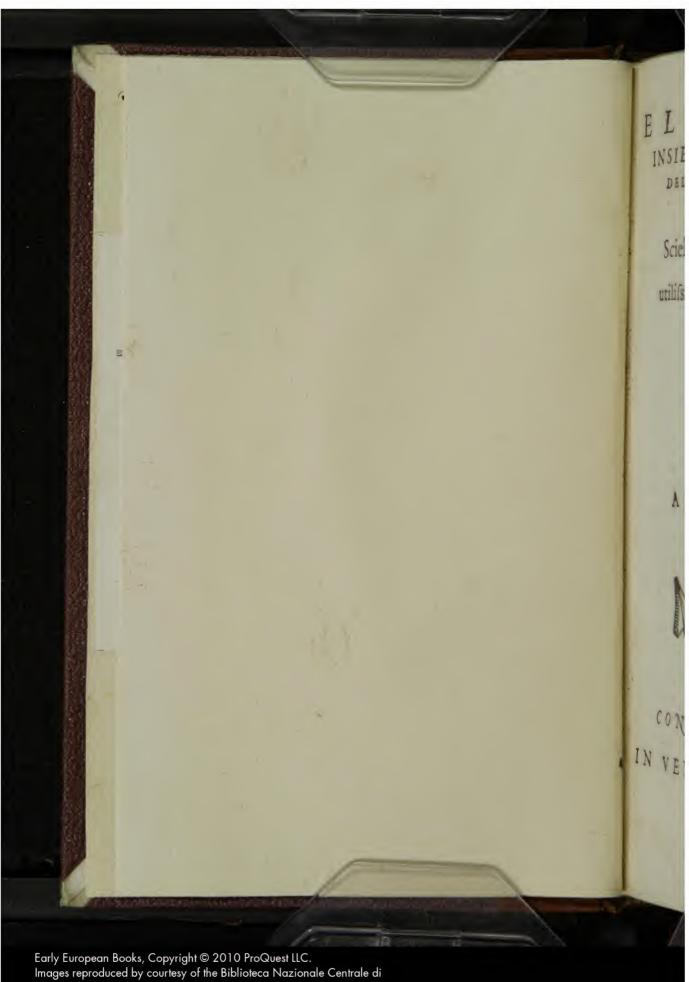

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze.

Ald.2.2.48

# ELEGANZE,

INSIEME CON LA COPIA

DELLA LINGVA TOSCANA, E LATINA,

Scielte da Aldo Manutio,

utilissime al comporre, ne l'una e l'altra lingua.



CON PRIVILEGIO.

IN VENETIA, M. D. LXI.



Firenze. Ald.2.2.48

# ALREV. SIG. MIO OSS. MONS. BECCATELLO, ARCIVESCOVO DI RAGYSI.

EVERENDISS. Sig. e padrone mio osseruandiss. Queste sono le primitie del mio tenero ingegno. che così mi pare di poter chiamare quelle cose, le qua li io fo, e sono per fare con l'ammaestramento, et aiuto di mio padre. egli mi ha essercitato alcun tempo in questa sorte di fatica, per farmi conosce re i uaghi fiori della lingua Latina, e parimente della Toscana: assine che dapoi có lo scriuere m'in gegnassi di rappresentarli. percioche egli afferma douer effer utilità grandissima, non solamente a' fanciulli dell' età mia, l'imparare a mente queste eleganze, le quali is con l'aiuto di lui ho raccolte in questo libretto, ma ancora a coloro, che sono con l'età proceduti piu inanti, se uorran no con attentamente spesso considerare cosi fatti ornamenti, mirando al modo che si è tenuto nell'accompagnare le proprie figure Toscane, con proprie Latine, e nel riuolger le Latine dall'uso de' tempi antichi a' concetti ordinari de' tempi no stri, per facilitare piu l'imitatione, com' egli dice di hauer prouato in se siesso nella sua prima giouanezza, caminando per questa uia per arriuare a lode di eloquenza. Hora, perche mi è noto l'obligo, che tutti noi teniamo con V. S. Reue-

rendiss. ho uoluto, no già per pagarlo, (che sciocchezza sarebbe il pensare all' impossibile ) ma per mostrare alcun segno di gratitudine, dedicare al suo bonorato nome questa mia picciola operetta, conueneuole piu all'età mia, & all'humi le mio stato, che al grado & alla singulare uirtù di V. S. Reuerendiss. la quale però io mi rendo certo che accetterà in buona parte, & iscuserà questo mio troppo audace pensiero di mandarle cosa tanto inferiore alla dignità et al merito delle qualità sue, quanto io sono alei inferiore di anni. e questa certezza minasce dalla memoria di quella sua infinita humanità, con la quale ha abbracciato mio padre, e tutta casa nostra in ogni occorrenza, e sopra tutto nel fatto della stampa, non meno a beneficio publico, che nostro particolare. per il qual beneficio e mio padre, & io, e tutti gli studiosi della uirtù eternamente le saremo tenuti, et essaltaremo il suo nome quanto per noi si potrà, e pregheremo N. S. Dio a conseruarla lungamente a giouamento de' buoni, e nostra contentezza. che cosi piaccia a S. D. Maestà e col fine, nella sua buona gratia insieme con mio padre humilmente mi raccommando. L'ultimo di Giugno, M. D. LVI.

FLE

CO1

te ftello

more pur

Jegui, p

Holamt at

rum can

quis: de

minime

gis: align

Juni: pri

Holant is

minime a

Jequaris 2

Se accadera

Di V. S. Reuerendiss.

Ser. obligatiss. Aldo Manutio.



uoluntas est: quid alijs placeat, quid aliorum e re sit, attendis; ratio rerum tuaru quid postulet, minime cogitas: præ alijs te ipsum negligis: ut sequaris alios, discedis a te ipso, desicis, desciscis.

Accadere.

0.

(mutio.

Se accaderà, che io possa adoperarmi in tuo sernigio,

71012

Eleganze

non mancherò al debito mio: se occorrrerà, se au uerrà, se uerrà occasione, se il tempo porterà, se il bisogno nascerà, se bisognerà, se sie bisogno, se sie dibisogno, se occorrerà il bisogno, se la fortu na occasione porgerà, darà, manderà, offerirà, dimostrerà, metterà inanti, se sie dalla fortuna presentata, offerta, dimostrata occasione, cerche rò di confermare le parole con gli effetti.

Si accidet, ut operam nauare tibi possim, ut operamea tibi utilis esse, e re tua esse, in rem tua esse, e commodo tuo, ex usu tuo esse possit, ossi cio meo non deero, satisfaciam ossicio meo, ossicium meum prastabo, non committam, ut ossicium meum desiderari possit, ut mea partes requiran tur: si continget, si eueniet, si usu ueniet, si res, si tempus, si occasio feret, postulabit, poscet, exiget, requiret, si occasio se ossert, se dabit, se ostendet, osferetur, dabitur, ostendetur, si fortuna feret, occasionem attulerit, detulerit, prabuerit, ostenderit, si tempus accidet.

Accampare.

Messe il campo sotto Padoa: accampò sotto Padoa: condusse le genti sottto Padoa: assediò, attorniò,

circondò, mise Padoa in assedio.

Apud Patauium castra posuit, locauit, constituit, secit: metatus est; castra metatus est; Patauium obsidione cinxit, obsedit; suis copus, suo sepsit exercitu.

Acca-

Egliaces

Michies

CHICHA

adi: en

ses enon

hilari al

TE DXIE

polit, q

nems en

deminital

L'bumme

a mille ac

nafoura

mirane.

GMALHOLA

gran du

Intro

eft, patet

minkon ki

fingulis p

Digredition

merabile

Accarezzare.

Egli accarezza qualunque ua a uisitarlo, sa carezze, accoglie humanamente, con maniere di amoreuole affetto, e gentilezza ripiene, benigna mente, con lieta saccia, usa benigne accoglienze.

Complectitur, quisquis eum it salutatum, quicunque ad eum honoris caussa uenit, accedit, adit: euntes ad eum salutandi caussa, falutantes eum honoris caussa, perhumaniter excipit, hilari admodum, ac benigno uultu, omni genere humanitatis, quod uultu, ac uerbis exprimi possit, quam licet humanissime, sic, ut nihil humanius, eo uultu, qui facile gratiam ineat, beneuolentiam conciliet, hominum animos amore deuinciat, ad amandum alliciat.

Accidenti.

L'humana uita è sottoposta, è soggetta, soggiace a mille accidenti: mille accidenti alla uita humana sourastanno: possono all'huomo incontrare, intrauenire, auuenire, occorrere mille acccidenti: qualunque nasce, mille accidenti, e uarij casi, e gran diuersità di fortuna aspetta.

Innumeris fortuna telis proposita est, exposita est, patet hominum uita: impendent, imminét ho minum uita casus plurimi: euentus rerum uavij singulis prope oris extimescendi: quisquis uitam ingreditur, in hanc lucem prodit, spiritum e calo ducit, huius lucis usura fruitur, eum casus innumerabiles manent, ei et qua uelit, et qua nolit

Acca-

rà, se au

porteri.

bisogno, le la fortu

offerira,

la fortuna

ne, cerche

11m, ut 0-

nrem tua

polit, off

meo, off-

ut officiu

s requiran

let, lires,

t, poscet,

le dabit,

mdetur, si

detulerit,

to Padoa:

attornis,

mit, comft

ef; Pata

pus, suo

let.

A 4 exspectanda



exspectanda multa sunt, eius animus ex uario rerum euentu perpetuo fluctuet, necesse est.

Accommodare.

Vorrei, che tu mi accommodassi di una camera; che tumi seruissi, mi dessi commodità di una camera, mi concedessi una camera, mi dessi luogo in una camera.

Velim mihi commodes, accommodes de cubiculo: si mihi cubiculum concesseris, meo commodo consules: sine me uti cubiculo tuo: liceat mihi, cubiculo a te concesso, tuo benesicio frui, tua bumanitate, ac liberalitate.

Accompagnare.

Occorrició che unole, io ti accompagnerò del contino no, ti sarò sempre a canto, a' sianchi, sarò teco, ti terrò compagnia, ti accompagnerò, date non partirò mai, non mi scosterò, non mi separerò.

In omni te fortuna comitabor, tibi comes ero, me tibi comitem adiungam, assiduum me comité habebis, harebo tibi, harebo lateri tuo, a latere tuo non discedam, non diuellar, semper, nunquam non, in omni tempore, ac loco, assidue, assiduus tecum ero, nunquam abste seiungar, digrediar, recedam.

Accrescere.

Accrebbe Pompeio grandemente l'imperio Romano, aggiunse molti paesi all'imperio Romano, fece assai maggiore, che prima non era, l'imperio Romano, allungò i termini dell'imperio

Ro-

Roma

Roma

11.8 1112

polanz

R.protu

7105, 1916

multas 7

git, pop

adiumant

mires, an

Benche Cate

bonts . 1

fu chiana

conquarit.

conto del

4 giustine

gnomen t

Century

probutat

romsqu/

bolistate

elt, poll

delatione

Sugrum,

re, unam

#### Toscane e Latine. ariore-Romano, grande accrescimento fece all'imperio Romano: crebbe molto l'imperio Romano, diuen ne maggiore, accrebbe le forze sue, a maggior era; che possanza per opera di Pompeio peruenne. a came-Valde Pompeius auxit, amplificauit imperiu luogo in R. protulit, produxit, protendit imperij R. termi nos, multum addidit, adiunxit ad imperium R. de cubimultas regiones in populi R. potestatem rede-120 COMgit, populo R. subegit, ad populi R. ditionem io: liceat adiunxit: magna per Pompeium ad imperij R. icio frui,

Accusare. Benche Catone Censorio a niuno sosse inseriore di bontà, nondimeno fu accusato cinquanta uolte, fu chiamato in giudicio, sostenne il trauaglio di cinquanta accusationi, fureo, su constretto a dar conto della unta sua, a prouare la sua innocenza, a giustificarsi dell' opere sue.

uires, ad opes populi R. accessio facta est.

el contino

ars teco, datenon

partro.

omes ero,

ne comile

, a latere

nunquan

e, affidu-

T, digre-

io Roma-

0////100 ,

e l'im-

וואספתוו

Ro-

Cato, cognomento Censorius, qui Censorij co gnomen tulit, qui Censorius est nuncupatus, qui Censory cognomine usus est, cum nemine esset probitate inferior, neminem haberet integritate superiorem, nemini de probitate concederet, bonitate inter omnes excelleret, prastaret, quin quagies tamen accusatus est, in iudicium uocatus est, postulatus est, ei dieta dies est, eius nomen delatum est, caussam dixit, uita sua, actorum suorum, rerum a se gestarum rationem reddere, uitam suam, atque innocentiam probare coaltus



Toscane e Latine.

gratia, per andar a nerso, per compiacerti.

Noli putare, me hoc auribus tuis dare, gratiam tuam aucupari, hoc me loqui ad uoluntatem, me uelle tuis auribus inseruire, me esse blandum, assentatione uti, assentationis artisicio tuam gratiam quarcre: ne me putes siete loqui ad colligendam beneuolentiam tuam, ut gratiam a te ineam, te mihi ut adiungam, tuam in amicitiam ut me penitus insinuem.

Affanno.

Graue affanno sostenne Cicerone per la morte della figliuola, gran cordoglio prese, acerba passione sostenne, fiera doglia patì, grandemente si ad-

doloro, si afflisse.

im, reus

DIWAS CO-

m andut

Mations

incolb.1-

, notato ,

to maldi

roppoin-

bauere.

ie flagras

ibi crimen

r auaritie

pestus in

reprehen-

onior, ad

rum nimis

modum cu

or quam sa

l'operadi

no fratello.

era fratis

quid agen

placere,

termiti III

gratia,

Doloris plurimum Cicero hausit, accepit, cepit, tulit, ex morte, ex obitu, ex interitu siliæ;
grauiter est affectus, magna solicitudine affectus
est, uexatus est, oppressus est; ita doluit, ut nemo magis; tam doluit, quam qui maxime; obitum siliæ tulit acerbissime, sic, ut iocunditatem
omnem penitus amiserit: summum attulit dolorem Ciceroni, dedit, peperit obitus siliæ: summam Cicero sensit acerbitatem, extincta silia.

Di un picciolo pensiero son' entrato in un grandissimo affanno: leggier cura mi premeua, hora gran

pensiero mi afflige.

A minore cura maximá ad folicitudiuem tra ductus sum: curam equidem antea sustinebam, ferendá tamen, nunc solicitudine premor ea, quæ serri

Eleganze

ferri non possit: hac solicitudine nihil grauius: uincitur animus meus, planeq. frangitur hac

fit exta

715 111,00

0117711 1

tius plus

(alutem

LUGAS PLANIA

love, acc

CETHUN:

folicitor:

dibila: 2

ONATION PL

QUALITY

THE COUNTY

Etibus em

dar, long

arcear.

TH COMMETTER

fatto l'am

ופור, דופון

te, plens

perfettan

MEST

cedit ajus

tamen pla

non colles

Jus patent

Chaupan

tam graui solicitudine.

Sento, patisco, sostengo, prouo intolerabile affanno, estremo dolore, doglia insinita, acerba passione, graue cordoglio, amaro tormento, crudel pena, durissimo trauaglio, troppo siera angoscia: il dolore mi trassige, mi ancide, grauemente preme, sieramente crucia, senza sine
trauaglia, percuote, dibatte, ogni parte dell'animo rende inquieta, mi tormenta l'animo, di
riposo mi spoglia, a me stesso mi toglie, da me
stesso mi divide, mi facrudel violenza, mortalmente mi combatte: è troppo grave il dolore,
intolerabile, duro, acerbo, amaro, siero, crudele, tale, che sostenere non si può.

Doloré sustineo, sero grauem, acerbum, eiusmodi, qui ferri uix possit: dolorem incredibilem capio, suscipio, traho: dolore angor, consicior, excrucior, torqueor, affligor, uexor, perturbor, frangor: omnis mentis mea partes dolor exagitat, diuexat, perturbat, afficit: uersor in acerbissima solicitudine: dolore discrucior, diuellor, disrumpor, perimor, interimor, exanimor, contabesco, opprimor, perdor: concidit animus meus istu doloris, ui curarum, ac solicitudinis, concursu molestiarum labesastatus, atque conuulsus: ita cecidit animus meus dolore perculsus, ut nulla res eum ad aquitatem possiti

Toscane e Latine.

granius:

itur bac

le affan-

erbapaf-

to, cru-

hera an-

ide, gra-

fenzafine

mimo, di

e, da me

il dolore,

tero, cris-

rbum, eiufcredibilem

conficior,

r, pertur-

artes dolor

e: Merfor in

14007, d-

mor , exi-

or : conci-

em, acfo-

efactatus,

ieus doloatem pos-

sit extollere: iaceo in marore, ac sordibus: curis maceror: agritudine contabesco: agritudine animi ita laboro, ut sanari uix possim, uel potius plane non possim, ut spem salutis amiserim, salutem desperem, desalute desperem, spessalutis nulla omnino supersit: uersor in summo dolore, acerba solicitudine, graui cura, molestia, ægritudine, angore, marore: uehementissime solicitor: acerbissime doleo: dolore angor incredibili: angor intimis sensibus: dolorem sustineo, quantú ferre uix possum, nel plane non possum, quantum ferre uix, aut ne uix quidem possum: me conficit cura: me dolor exanimat: ita flu-Etibus curarum iactor, ut a portu prorsus exclu dar, longe dimouear, amouear, summouear, arcear.

#### Affatto.

Tu conuersi meco del continouo, ma non intendi affatto l'animo mio, non in tutto conosci i miei pen sieri, non del tutto, per ogni uerso, in ogni parte, pienamente, interamente, compiutamente, perfettamente.

Me uteris assidue, assiduus tibi mecum intercedit usus, consuctudo inter nos assidua est, ueru tamen plane non tenes animum meum, prorsus non calles mea consilia, non omnino mei tibi sen sus patent, non penitus, non perfecte, non ex omni parte, non usquequaque.

Affet-



Lodeuole è quella affettione, che noi portiamo a gli huomini per la uirtù, e non per la fortuna: opera lodeuolmente colui, che nell'amicitia alla uirtù mira, e non alla fortuna: quell'amore, che da'beni piu tosto di uirtù, che di fortuna, dipen de, merita di essere commendato: qualunque nell'amore segue la fortuna, & alla uirtù non ha riguardo, non ha sincero, e purgato giudicio.

Eademum laudabilis est, ea præclara beneuolentia, quàm uirtus, non fortuna peperit: qui
uirtutem in diligendis amicis, non fortunam sequitur, is optimo consilio utitur, laudabiliter
agit, ei laus debetur: honestus, & rectus amor
ille est, qui ex animi potius, quàm e fortunæ bo
nis exoritur, emergit, existit, emanat, estsuit:
quicunque fortunam in amore spectat, non uirtutem, iudicio labitur, sincerum in eo, simplex
q.
iudicium requiras, desideres.

Non è persona, alla quale io porti maggior affettione, che a te, la quale piu a cuore di te mi sia, la quale io ami piu di te, alla quale io uoglia mag gior bene, che a te.

Nemo est omnium, in quem magis, quàm in te, mea sit propensa beneuolentia, qui mihi te sit carior, quem ego uehementius, quàm te, diligam, quem ego maiore, quàm te, beneuolen tia cóplectar, magis ex animo, quàm te, diligá. Vedi la parola, Amore: dou'è copia di elegan-

ze,

70,00

Vorrei,

todes

TTT LED

10/0/00

MINIGE.

10000

MOS ains

gate lan

ellet opi

que seu

minime

Trouomi co.

con aver

dainsti

re later

nimo in

Marore

nilmetri

Deuesi ainta

mre, foco

gliamici

Labo

Lacco



tiamo agli tuna: ope-

tia alla ur-

tmore, che

tuna, dipen

qualunque

writinonh

giudicio.

clara bene.

peperit: que

Laudabilita

rectus amor

e fortuna bo mat, effluit:

at , non un-

eo, simplexy.

122gior affet.

di te mi fia,

to noglia mag

gis, quamin

qui mihi te

quam te,

, beneuolen

n te, diliga.

is di elegan-

76,

8

Vorrei, che tu uedessi, quale sia uerso di te l'affet to dell'animo mio: desidererei esserti palese l'in trinseco del cor mio: caro mi sarebbe, che tu potessi scorgere le piu secrete parti dell'animo mio: sommamente piacerebbemi, che de' miei occulti sentimenti piena contezza tu hauessi.

Vellem, qua sit in te animi mei propensio, posses inspicere: cuperem, sensus tibi patere intimos animi mei: uellem, quo modo animatus ergate sim, oculis cernere tibi liceret: nibil mihi esset optatius, quam ut eas mentis mea partes, qua oculos latent, ab oculis remota sunt, oculis minime patent, posses introspicere.

Afflittione.

Trouomi con l'animo afflitto, in gran malinconia, con acerba passione di animo, di pessima uoglia, da tristi pensicri attorniato.

Iaceo in mærore, ac fordibus: afflictus mæro re iacet, ac languet animus meus: pessime est animo meo: tristissimis uexor, et consicior curis: mærore contabesco, debilitor, consicior, obruor: nil me tristius: deditus tristitiæ sum.

Aiutare.

Deuesi aiutare, dare aiuto, porgere aiuto, souuenire, soccorrere al bisogno de gli amici, solleuare gli amici nelle sciagure loro.

Laborantibus amicis opem ferre, opitulari, auxilium

Eleganze

auxilium ferre, auxilio esse, prasto esse, subuenire, subsidio esse, adesse, minime deesse debemus: amicos, miserijs oppressos, leuare aquum est, ius est, decet, conuenit: si quod in malum ceciderit amicus, accurrere, & erigere iacentem debemus.

Aiuta la patria, che ruina: soccorri alla ruina della patria: sostenta la patria, che cade: porgi ri-

medio a gli ultimi mali della patria.

Fer opem occidenti patria: excipe cadentem patriam: medere patriæ, gravissime laboranti: eripe summis e miserys patriam: auxiliare, auxilium affer, auxilio sis patriæ: adiuva patriam: noli patriæ deesse: noli committere, ut patriam deseras, ut auxilium tuum patria desideret in tam adversa fortuna, in tantis malis, calamitatibus, infortunis, miseris, tam duris, miseris, tristibus, perditis temporibus.

Allegrezza.

Tanta allegrezza riceuo dalle cose tue, quanto dal le proprie mie: le cose tue niente meno mi rallegrano, che le mie: mi porgono quell'allegrezza, mi apportano quella contentezza, mi danno quel piaccre, quel diletto, quel conforto, che sogliono le mie: riempiono l'animo mio di allegrezza, giouano all'animo mio, sonomi grate, di letteuoli, e care le cose tue al par delle mie: prendo allegrezza, riceuo cotentezza, piglio diletto, traggo consorto dalle tose tue, come dalle mie.

Lætitiam

TIME I

11011

Liter A

dum 1

10 97.01

meis,

thus on

titla,

Tu cerchi

go, me

Softela

ja, me

alla cos

Idag

protrati

tendas

rem fa

1007 am

uerno, c

SOUETHO.

fo gone

Vice

Vedi, che

Toscane e Latine.

Latitiam ex rebus tuis eandé, quam ex meis, nibilo minorem, quam ex meis, capio, accipio, percipio, sufcipio, sumo, haurio: latitia me afficiunt res tuæ æque ac meæ, pariter ac meæ, non minus quam meæ, non secus quam meæ, non secus ac meæ, non secus atque meæ, haud aliter ac meæ: tuæ me res efferunt latitia, gaudium mibi afferunt, pariunt, prabent, uoluptate me perfundunt itidem ut meæ: tuis rebus, uti meis, afficior: quæ meis e rebus, eadem mibi e tuis oritur iocunditas, uoluptas, delectatio, lætitia, gaudium: tuis rebus italator, ut meis.

Allungare.
Tu cerchi di allungare, di prolungare, tirare in lun go, menare in lungo, condurre piu oltre, tener sospesa, sospendere, trattenere, differire la co-sa, mettere indugio nella cosa, dare indugio alla cosa, ritardare l'effetto della cosa.

Idagis, ut rem extrahas, ducas, producas, protrahas, differas, proferas, proroges, protendas, in aliud tempus reijcias, protrudas, ut rem suspendas, sustineas, ut rei moram facias, moram inijcias, ut rei exitum moreris.

Vedi, che non mi si allunghi il tempo di questo gouerno, che non mi si aggiunga tempo in questo gouerno, che non mi cresca, non diuenga maggio re, che piu lungo non mi si faccia il tempo di questo gouerno.

Vide, ne quid mihi ad hoc negotium temporis

B accedat,

-/2

Te, subue.

deesse debe.

lare agum

d in malum

igere iacen-

aruma del-

de: porgin-

be cadentem

ie laborani:

exiture, an-

vua patriam:

, ut patriam

desideret in

s, calamita-

ris, miseris,

, quanto dal

teno mi ralle-

Lallegrezza,

, mi damo

arto, che fo-

mio di alleomi grate, di

mie: pren-

glio diletto,

dalle mie. Letitiam

Eleganze

accedat, ne tempus addatur, ne qua fiat accessio temporis, ne quid mihi temporis in hoc negotio, in hoc munere, in hac administratione prorogetur; ne siat longior, ne ducatur longius, ne sit
diuturnior hac administratio.

## Altiero.

Altiero sei per la robba che hai, non per tue proprie qualità: nasce la tua superbia dalla robba, non da qualità, o condicioni, che siano in te: superbo ti rendono le ricchezze, e non i tuoi me-

riti, o ueruna tua buona parte.

Tuæ te efferunt divitiæ, non tuæ propriæ virtutes: infolentia tua, arrogantia, superbia non ex animi, non ex ingenij tui præsiantia, sed ex opibus tuis manat: istam insolentiam, elationem animi, spiritus immoderatos in te parit non ullatua singularis, aut præcipua facultas, meritorum'ue conscientia, sed copiæ, divitiæ, opes, res domestica plusæquo maior, commodorum abundantia: animos tibi facit, tollit te ad istam animi intemperantiam res familiaris, non ulla tua propria bona, non artis bonestæscientia, aut virtutis ulla possessio.

# Amabile.

Egli è degno di essere amato: merita di essere amato: ha qualità, condicioni, parti, che amabile lo rendono, che degno di amore lo fanno: egli è tale, che deue ogniuno amarlo.

Est, qui ametur: dignus est, qui diligatur:

amore

deelle

nitate

fit, que

Egli era a

dicto III

TETTED |

lo ftants

THE DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSON

per unte

rat m m

retur, a

quis Man

granner g

bit oppr

lime exp

moder as

Oreste amaz

manolin

defuils .

Oreil

Toscane e Latine. fat acces-IO amore hominu dignus est: sunt in illo, que amonboc negorem concilient: possidet, que ad colligendam beione protoneuolentiam ualent: ad alliciendas noluntates. gines, ne fit animos adiungendos, comparanda hominum stu dia nihil desiderat, nihil in eo requiras, nihil ei deesse dicas: caussas amoris in eo plurimas, odij ber the pronullam inuenias: ferreus sit, auersus ab humadalla rebbs. nitate, expers humanitatis, prorsus homo non mointe: fusit, qui non illum amet, amore complectatur. on i tuoi me-Ammalato. Egli era ammalato per la fatica de glistudi: era caduto in malatia per cagione de glistudi: era inbroorie wy-(woerbianon fermo per troppostudiare : giaceua a letto per mis, sedero lo studio immoderato. Aegrotabat ex labore studiorum: iacebat ob. 1, elationen studiorum labores: morbo languebat ex intemparet non alperantia studiorum: male se habebat, incidemitas , merirat in morbum, quòd immoderate studijs ute-MILLE , 0941, retur, quòd ei studiorum modus esset nullus, commodorus quia minime sibi parceret in studis : affectus Unte adiffun grauiter est, ualetudine utitur aduersa, decumaris, non mis bit oppressus morbo, laborat morbo, ualet pese Cientia, all sime ex nimia studiorum consuetudine, ex immoderato usu. Amazzare. li effere and Oreste amazzò, uccise, priuò di uita di sua propria the amabile mano la madre Clitemnestra. Lano: egli Orestes parentem Clytemnestram sua manu defodit, confodit, perfodit, uita exuit, prinauit, mailigatur: morte 4770076

Eleganze

morte affecit, puniuit, multauit, ultus est, uindicauit, interfecit, interemit, occidit, cecidit, peremit, trucidauit, obtruncauit: parentiuitam eripuit, mortem obtulit, attulit, intulit, uim intulit, attulit, manus attulit, intulit.

Amicissimo.

Mostrerotti con gli effetti, che io ti sono amicissi-

mo, affettionatissimo, amico singulare.

Nullum erga te officium hominis amantissimi prætermittam: meam in te non mediocrem, non uulgarem, eximiam, summam, singularem, incredibilem beneuolentiam re declarabo, ostendam, patefaciam, quouis officiorum genere testissicabor, testatam apud te relinquam, tibi probabo, sic ossicijs ac studijs illustrabo, ut eam otu, omnes clarissime cernant, ut ea tibi, atque adeo cunctis hominibus clarissime pateat.

Cicerone, e Catone erano stretti amici, e parimen-

te amauano la republica.

Erant Cicero & Cato & amicitia, & sensibus in rep. coniunctissimi: amabant interse uehementer Cicero & Cato, & erant pariter in remp. animati, & erant sensibus in rep. consentientibus.

Non posso esser tuo amico piu di quello, ch' io sono, per tutte le cagioni: son tenuto ad amarti oltra modo per tutte le cagioni: ogni cagione mi costrigne a portarti somma affettione: per tutti i conti, per ogni rispetto debbo esserti affettiona-

to

104 70

ut nih

TILLET O

dum c

410 12

te 7:071

Hoconin

taal

puola

lumius

Etius:

hil pot

TI null

citian

Conside

HINCH

mmino

m, nec

TI, aut

SIOME

insin 1

Facenimo

Toscane e Latine.

II

to grandemente, amarti cordialmente.

Omnibus tibi necessitudinis caussis coniunctus maxime sum: omnes mihi necessitudinum caussæ, omnia necessitudinis summa iura, omnes necessitudines intercedunt: mili tecu omnia sunt: ita multæ mihi tecum necessitudinis caussæ sunt, ut nihil possit esse coniunctius: amo te singulariter omnibus de caussis: omnibus ad te amandum caussis adducor, moueor, impellor: causam tui diligendi nullam non habeo: quid est, cur te non etiam atque etiam diligam?

Amicitia grande.

Ho con lui strettissima amicitia: è perfetta, è giunta al sommo, è tale, che maggiore essere non

può la nostra amicitia.

Arctissimo necessitudinis uinculo coniuncti sumus: nibil est nostra necessitudine coniun-Etius: quo amoris uinculo adstricti sumus, eo nihil potest esse arctius: id eiusmodi est, ut laxa ri nullo modo possit: peruenit ad summum amicitia nostra: aucta sic est, ita iam creuit nostra" coniunctio, ut nihil ad eam possit accedere: quod uinculum, quod studij genus aut officij, que omnino res amori nostro, amicitia, coniunctioni, necessitudini deest? in amicitia nostra requiri, aut desiderari potest?

Facemmo amicitia tra noi infin quando erauamo giouanetti: hebbe principio la nostra amicitia insin al tempo della nostra giouanezza: comin-

ciammo

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48

ultus est, reidit ; ceci-

uit: parent elit, intulit, ntulit.

ono amicifi-

lare. s amanti [m

diocrem, non fingularem,

arabo, often. um genere te-

am, tibi proo, ut eam & ut ea tibi, al-

ime pateat. a, e parimen-

icitia, & ferf. not mier eucrant pariter il

is in rep. conlo, ch' io foro, d amartioliri

ve: per tuttil

agione micorti affettionaEleganze

ciammo ad amarci infin dalla nostra prima giouanezza.

Amicitia est inter nos inita, instituta, contracta iam inde a prima adolescentia: amare cœpimus inter nos iam tum, cum adolescentuli essemus: in amicitiam coiuimus a primis adolescentiæ annis: ortus est inter nos amor, cum exephebis uix dum excessissemus, essemus egressi: amicitiam iunximus, animos nostros amore iunximus iam ab illo tempore, cum annos adolescentiæ primos attigisemus.

Amore.

Io ti amo sommamente, al pari di me stesso, di singular amore, quanto amare si possa: a niuno cedo in amarti: l'affettione, che ti porto, è peruenuta al sommo: tra quelli, che ti amano, io mi
do a credere di esseril primo, di non essere il secondo, di tener il principato, il primo grado: come posso io manifestar có parole l'amor mio uerso di te, essendo egli cosi grande, che a pena col
pensiero l'abbraccio? amoti di cuore, con tutto
l'animo, oltra modo, senza misura, senza sine.

Summe, uehementer, ualde, magnopere ma ximopere, maxime, etiam atque etiam, mire, mirifice, incredibiliter, unice, singulariter, egregie, insigniter, ex animo, ex intimo sensu, cú primis, in primis, apprime, pracipue, admodum, oppido, maiorem in modum, mirum in modum, minime unigariter, non mediocriter te diligo:

272

1710

tins.

11184

ell,

um,

mail

797 I

compl

esplic

que, la

MM, C

THE THURS

ti diligi

patient

apem

111-at/40

Denn

discelli

105700

gular

11 cme

amor I

Maxim

mting

tra: pru

Noician

Toscane e Latine.

12

ituta, con-: amarecascentuli ef-

primagio-

imis adoleior, cum ex mus egressi:

tros amore annos ado-

desso, dissinis a niuno certo, e perueimano, io mi
in essere il seio grado: coreor into nerrea pena col
re, con tutto
i, senza fine.
agnopere ma
tsam, mire,

triter, egre-

e fuscu pri-

admodum,

in modem,

te deligo:

inte amando nemini concedo: qui te uehementius diligat, concedo nemini: beneuolentia in te mea ad summum peruenit: amor in te meus is est, ita accumulatus est, ut addi nibil possit: amorem in te meum uerbis exprimere qui possum, quem cogitatione vix complector, cuius magnitudinem uix mente comprehendo? amorem inte meum cogitatione fortasse consequi, complettiq. possum, uerbis quidem exprimere, explicare, expromere profecto non possum: aque, similiter, pariter ac me ipsum, itidem ut me ipsum, non aliter ac me ipsum, non secus ac me ip sum, itidé ut me ipsum, te diligo: sic te diligo, ut neminé magis, ne me ipsum quidem: cum te mul ti diligant, omnes tamen in amore uinco, princi patum appeto, primas partes mihi uindico, principem locum obtineo: fero te in oculis: mihi es in amoribus: nihil mihi est te carius: secundum Deum, post Deum, excepto Deo, cum a Deo discessi, nemo mihi est te carior: ego te ut oculos meos, aut si quid oculis est carius, diligo: singulari erga te animo sum: ut pater in filium, item ego in te sum animatus: habeo te filij loco: amor in te meus tantus est, quantus potest esse maximus: heres mihi in animo, in medullis, in intimis sensibus: singulari sum inte beneuolentia: primu in amore Deum, te habeo proximum. Amorscambieuole.

Noi ci amiamo l'un l'altro parimente, scambieuol

B 4 mente,



mente, equalmente, similmente, simigliantemente, di pari amore, di scambievole amore.

6711713

retro 1

Vorter

(194E)

che Jul

Stir ?

11.7 (18

Sari

No write

TE HOLLE

Io mi troms

(0 , ITEET

amente

dubiolo

pigli, pe

la:etr

Sorifula

mi pendinat l

quid con

ignoro: e. deliberat

non poff

utrangu

AND

Mutuo amamus inter nos, pariter, aque, similiter, uicissim, amore non dissimili, mutuo, pari: par uoluntas ab utroque nostrum accipitur, ac redditur.

Tunon hai monstrato di essermi quel uero amico, ch'io sono a te: non ho conosciuto l'animo tuo eguale al mio: ho ueduto, che l'amor tuo al mio non è pari, non pareggia il mio, non ua di pari col mio, non corrisponde al mio, è inseriore al mio.

Animus tuus in amore mihi non respondit: parem in me beneuolentiam minime declarasti: mutua beneuolentia significationem non dedisti: non esse te mutuo erga me animo, non aque, atque ego sum in te, animatum, demonstrasti: tuu in me amorem non esse cum meo conferendum, inferiorem esse meo, infra meum esse, indicasti.

## Andare.

Andauano dal re Deiotaro: era il uiaggio, il cami no, la uia loro al re Deiotaro: erano incaminati, inuiati, indrizzati al re Deiotaro: giuano dal re Deiotaro: tirauano alla uolta del re Deiotaro.

Ibant, proficiscebantur, commeabant, iter habebant ad regem Deiotarum: petebant, adibant Deiotarum: conferebant se, recipiebant se ad Deiotarum: erat illorum iter Deiotarum uersus, siue, ad Deiotarum uersus, ut ueteres loquebatur. dixlt enim

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48

Toscane e Latine. simigliante. enim Calius in epist. ad Ciceronem: Iter mihi le amore. retro ad alpes uersus incidit. ter, aque, Animo. ili, mutuo, Vorrei sapere particolarmente l'animo di tutti uerrum accipisome, qual sia l'animo di ciascheduno uerso me,

che animo habbi, di che animo sia, di che dispositione di animo, com'è disposto ciascheduno nersome. Scire uelim, quo quisque in me animo sit, ut quisque sit erga me animatus, affectus, qui cuiusque sit erga me animus, qui sensus, qua

uoluntas: sensum cuiusque nosse, tenere, callere uelim, patere mihi uelim.

Animo dubioso.

Io mi trouo tra due pensieri: sto con l'animo dubioso, incerto, irresoluto, sospeso, a due cose diversamente inclinato: non so che mi fare: trouomi a dubioso partito, non ueggio a qual partito m'appigli, pendo con l'animo in questa parte, e'n quel la: è tirato l'animo mio da diuersi pensieri: non so risoluermi, deliberare, pigliar partito.

Ancipiti cura distrahor, iactor, uersor: animi pendeo: incertus animi sum: pendet animus, inclinat buc illuc, fluctuat, iactatur, incertus est: quid consilij capiam, utram in partem me dem, ignoro: explicare consilium, expedire me ex hac deliberatione, exitum meæ cogitationis inuenire non possum: distrabunt me diuersa consilia: in utranque partem ita multa succurrunt, ut diffi-

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48

cabant, iter tebant, adiserem: con-

Kero amico,

animo tuo

or two almin

na di paricol

riore al mio.

m respondit:

e declarasii:

non dediffi:

on eque, at-

mftrafti: tui

inferendum,

e, maicasti.

ggio, il cami

meaninall,

cinano dal re

Deiotaro.

arian: erat , ad Deio-

tur. dixlt

enim



cilis admodum sit, minime expedita, minime explicata, minime explorata, minime certa, perobscura, haud satis aperta deliberatio.

Animo grande.

Conosco la grandezza dell' animo tuo, l' altezza, l' eccellenza, il ualore, le forze: so, quanto gran de sia l' animo tuo, quanto tu sia animoso: emmi

nota la grandezza dell' animo tuo.

Noui magnitudinem animi tui, firmitatem, constantiam, uim, robur, fortitudinem, excellentiam, prastantiam, altitudinem, sublimitatem, excelsitatem: noui, quam forti animo sis, quam constanti, ac sirmo, quam non demisso, non humili, non imbecillo, non fracto, quam ad omnem euentum, ad omnes casus ferendos, ad omnem fortunam, ad omnes temporum motus, uicissitudines q. stabili, ac parato.

Volontieri fo amicitia con gli huomini animosi: emmi cara l'amicitia de gli huomini animosi: ho ca ro di hauere amici gli huomini animosi: tirami

l'animo ad amare gli huomini animofi.

Præstantis animi uiros libenter complector: quorum animus uiget, qui animo uigent, qui uigore animi præstant, quorum animus excellit, qui animo excellunt, qui sunt excellenti animo, sunt excellenti animo præditi, sunt excellentis animi, in quibus est animi excellentia quædam, præstantia, altitudo, excelsitas, sublimitas, robur, uis, cum his libenter amicitiam contrabo,

ineo,

ineo, coel

me libera

inductions

cedo, ad es

Done è un pres

pag Majcert

non puo m

digloria.

tuno, ang

ratur, cart

praclara con

I tuoi honorati

primateme

riprejo andi

Hoogna terms

toll timore.

THIS DY

bant, excess

fortituding

cuperarunt

Tunon potresti

con quanta s

to to fia hor

tranquillo fl

Ex bron



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48



Vix credas, quàm aquo animo sim, qua fruar quiete, quàm sit animus meus omni cura uacuus, ac liber, omni cura uacet, ab omni cura procul absit, quàm sit tranquillus animi mei status, quàm tranquille se ipso fruatur animus meus: aquitatem animi mei coniestura uix assequare, cogitatione haud facile comprehendas.

## Animo sincero.

Ho l'animo schietto, diritto, aperto, non simulato, non sinto, non coperto d'inganno, d'artisicio: io non so singere: non è mio costume di simulare: amo semplice ucrità: sonomi nimiche le fraudi, le simulationi, e quelle arti, che ingannano con l'apparenza, e nascondono il uero.

Simplex mibi animus est, directus, apertus, nulla simulatione tectus, aut arte coloratus: simulationem, simulandi studium mea natura, mea consuetudo respuit: neque libenter, naque facile singo: simplicem ueritaté amo: odi artes, quibus ueritas ut involucro quodam obtegitur.

## Antiuedere.

I saui ueggono di lontano le cose future, antiueggo no quello che dee auuenire, ueggono quasi con gli occhi gli auuenimenti futuri, arriuano col pensie ro alle cose future: a' saui le cose lontane sono presenti, a guisa delle presenti sono manifeste.

Sapientia præditi longe in posterum prospiciunt, res suturas, ut præsentes, intuentur, tanquam oculis cernunt: sapientibus euenta re-

YH778

rum paten

pracipiant

aliqua fect

I gionametti (1 gionametti (1

Source Ca

det, letziur

Non noglio ar

non intendo a

lo, menoro,

rito Lifeting

Note free

publicam rea

adducere, de

tans for tourses

falts, to the

di cronen nem

Тторрозінь

Nimman th

Vedila paral

Perche afcolti !

floro dai ore

tein scotter

Carach







# Eleganze

te non ti affermo, che non debba esserti fatta alcuna violenza.

effizione

WININT,

(11)25,1

pa, and

tur, 198

DEW PE

debitat pa

MAN STALL

Eis, mes

HOR CTAIN

(spental

fall, mil

peral, K

participes:

manter, a

MET FORENCE

nathern free

Merti ket

lat , indeed

Temo, che no

I thou find

feita, che f

di dove fi al

haueranno

l'affettation

Vereor

Ego tibi a ui præstare nihil possum: uim tibi nullam factum iri, illatum iri, allatum iri, obla tum iri, pro certo non polliceor, plane non affirmo: tutum a ui te futurum, ne pro certo existimes: nullam fore uim, explorate, asseueranter, certo promittere non audeo: ea te cura pror sus non libero, non eximo, eam tibi curam plane non eximo, non adimo, non ausero, ne quando tibi uis inferatur ulla, ne quam aliquando uim seras, sustineas, patiare, sentias, experiaris, ne quid aliquando per uim patiaris.

Assolutione.

Molte uolte gli huomini maluagi, colpeuoli, e nocenti, per diffetto, mancamento, uitio, colpa,
iniustitia, persidia, scelerità, maluagità de' giu
dici sono assoluti, siberati dal giudicio, dal supplicio meritato, dalla douuta e giusta pena, non sono puniti, suggono la pena, non pagano le douute pene, scappolano la pena, partono dal giudicio senza pena, non sono condennati, sono riputati, sono giudicati innocenti.

Sæpe homines improbi, culpæ, criminum, delictorum, flagitiorum, scelerum affines, criminum labe infecti prorsus, atque inquinati, noxij, nocentes, sontes, iudicio liberantur, iudicum sententis impunitatem assequuntur, a supplicio uindicantur, pæna eximuntur, pænas uitant,

effugiunt,

Toscane e Latine. rti fatta d effugiunt, cuadunt ex iudicio, clabuntur, seruantur, infontes, innocentes, expertes omnis m: um ti culpa, nullius affines culpa, nulla infecti culum iri o pa, nullo adscrieti seclere, nullo contaminati flathe non ef gitio iudicantur, non puniuntur, non uindicancerto ex tur, non castigantur, merita non coercentur , assence pana, panas non dant, non luunt, non pendunt te curabi debitas pænas non persoluunt, debito supplicio neuram ph non multantur, non afficiuntur pana, panas faro, ne que. Elis, uita, moribus dignas, improbitati debitas im aliquini non ferunt, non sustinent, patumtur, sentiunt: vas , experis sepe fit indicum culpa, nitio, scelere, improbitaris. tate, iniustitia, persidia, ut lomines impuri, perditi, scelesti, flagitiosi, delictorum omnium loeuoli, em participes, sine pana dimittantur, pana exiwitto , colp. mantur, absolutionem consequantur, animaduegita de uersionem effugiant: sepe non animaduertitur rio, dal fupp inhomines nocentes, supplicium de nocentibus nullum sumitur, pana nulla capitur; secus ac pena, not meriti sunt, ac digni sunt, ac eorum uita postu-5110 le des lat , iudicatur , sententia feruntur . tono dal ginò Aspettatione. ti, formo Tion-Temo, che non sarà de' tuoi studi, non haueranno ituoi studi, non seguirà a' tuoi studi quella riuriminum, di scita, che si aspetta, non riusciranno i tuoi stufines, crimidi done si aspetta, contrario sine all'aspettatione umati, 11011 haueranno, all' aspettatione non risponderanno, ur, indus l'aspettatione inganneranno. , a supplier Vereor, ne, quam de tuis studis exfectatio-Mas uniam nem effugiant



Firenze. Ald.2.2.48



18

bus : non dum tibi familiaris labor est.

Nonfentono gli infortuni coloro, che ut fono ufati, auezzi, affuefatti, che gli hanno sentiti, pronati, sostenuti piu uolte.

rinon pof-

in region-

resonde.

of entiant,

babeant,

nt, ne, que

dulation,

cilenta (80)

nerawity.

Lexisens wi-

erate, me

est eller

subil augu-

, ducina hve

fatiche, an

Mingell.

e Chick of

interele fai

COCA: MAGN

non dumies a

12/12/15 , 1

n dum con

TIMS es feit.

s plane uer.

s in labor:bus:

Malorum consuetudine sensus amittitur: ma lorum consuetudo sensum adimit, sentiendi uim aufert, Stuporem inducit, ingeit, insert, sensus obstupefacit: sensus obstupefit, adimitur, aufertur usu diuturno calamitatum: aduersas res minime sentiunt, sensu non percipiunt is, quorum oc calluit animus, quorum animis callum obduxit dinturna consuetudo, qui secundis rebus usi perquam raro sunt, secundas res hand sape nouerut, quorum animi, tantum abest, ut recentes ad infortunia fint, infolentes ad iniurias fortunæ fint, ut malorum usu & consuetudine prorsus obduruerint, callum contraxerint.

## Affintie.

Le astutie non mi piacciono: naturalmente ho in odio l'arte del simulare, gli artificiosi inganni, le simulate maniere, lo scaltrimento, il proceder doppio.

Aftutia mibi non placent, non probantur, non satisfaciunt : astus non amo : ariem simulan di , fraudem artificio teltam , mores ab aperta quadam simplicitate alienos, fucum ac fallacias, uafritiem, nimiam calliditatem, aftuta ingenia, uersuta, nasra, nimis calleda, ad astruces, nafritiem, calliditatem propensi , miturali quo-



dam odio prosequor: sum ab astutijs alienus: abborret animus meus ab astutijs. ribal, to

eff, about

Infa'bara

17.750,

TO TICHE

hoh:

108 ho 1=

N'WE

bus : The later to the

Clan, cu

operator.

THAT COME

tulines m

Chi Morre att

ti perious

POTTE DE

do effetel

Quiere

pere, tra

perumen

dere, men

reip. date

Strare, ad

US LANDER

cat, facil

Dene fi mien

#### Astuto.

Annibale nel maneggio della guerra, ne' fatti di guerra, in cose di guerra, in materia di guerra, nell'uso della miliua, nell'arte militare su piu assuto di tutti i Cartaginesi, uinse di assutia tutti i Cartaginesi, fu superiore, non bebbe pari alcuno de' Cartaginesi, assutamente operò piu che alcun'altro Cartaginese, fu piu accorto, aueduto, scaltrito, meglio intese il modo di guerregiare di tutti i Cartaginese.

tutti i Cartaginesi.

21

Hannibal in re bellica, in rei scientia militaris, in gerendis bellis callidissimus, uaferrimus, nersutissimus, astutissimus fuit omnium Panorum; uafritie, calliditate, astutijs, astu, arte nicit, anteiuit, antecessit omnes Pænos; præstitit, antecelluit, superior fuit omnibus Panis; excelluit inter Panos, parem habuit Panorum neminem: nafritie, calliditate, nersutia, astutijs, astu, arte nemo omnium Pænorum cum Hannibale conferendus, comparandus, aquandus, componendus: ad eam calliditatem, uafritiem, artem, qua gerendis bellis Hannibal excelluit, aspirare ex omnibus Pænis nemo potuit : in bellicis astutijs, atque artibus aspirare ad Hannibalem ex Panis nemo potuit : quis Panorum Han nibali gerendorum bellorum scientia par fuit? quis perfectam belli gerendi rationem, ut Hannibal,







Parit auaritia multa mala: existunt, nascun tur, prosiciscuntur, proueniunt, effluunt, ema naut, exoriuntur ex auaritia multa mala: multorum malorum caussa, origo, principium, sons, radix auaritia est: multorum malorum caussa referenda ad auaritiam, conferenda in auaritia: adscribenda, assignanda, tribuenda auaritia est, culpam sustinet auaritia multorum malorum.

trum sadest

131.07.8 mis,

nt 1057/02 785

rorobet, Hi

parese for

मानुश्राम् १०

of: 2:00

1150

1771 .

Eratenuto Crasso, era riputato il piu auaro huomo di Roma: non era in Roma, per giudicio de ogniuno, huomo auaro, come Crasso, chi sosse

C 4 pari



Toscane e Latine. fo, perop opere in re quarenda, in opibus congerendis, rofo di ron in divitus colligendis, comparandis, contrahenthe alcun's dis ponitur, consumitur, locatur, quam deceat: efosse Cra auaritie untio hodie fere nemo non laborat, proalcun' alto pensi omnes fere sunt ad auaritiam: ad sumindiebat Cr mum peruenit auaritia : eò processit, eò est auaritia progressa, quò maxime potuit, quò lonnium Ron gius non datur, quò non licet ulterius. infamia; a Auuenimento. 1871 is 077,123

S Craffus on

ir in urbe 40

trassit notals

m quemuis.

complete als

pazoto m un

vi limabatio

a required

mina, one mi

al foresto;

color inen

to ; abbraus

anaritia: 12

ins locorate,

Li , Migel R

K. OMK

TOO ONLY

elibe; ply

operi

L'auuenimento della cosa, secondo che io spero, sarà buono: spero che la cosa riuscirà, done si de sidera, hauerà sine al desiderio conforme, succederà selicemente: seguirà alla cosa buon'effetto, desiderato sine: sarà il successo della cosa, quale desideriamo che sià.

Exitum res habebit, mea quidem ut spes sert, exoptatum, selicem, qualem uolumus, & optamus: res ex animi nostri sententia succedet: successfures, quo uolumus, eo concludetur, ac terminabitur: euentus rei erit optimus: euadet res, quò uolumus: non aliter cadet, ac uolumus: sequeturid, quod'optamus: optatis fortuna respondebit: rem consequetur exitus, euen tus, suis optatus.

Farassi giudicio di te secondo l' auuenimento: secon do che la cosa riuscirà, giudicheranno gli huomini dite: sarà il giudicio, e l'openione de gli huomini all' auuenimento consorme, al successo, al sine della cosa: nascerà il giudicio de gli huomini







Auuisami di tutto l'esser tuo, e di tutti i tuoi pensie ri: dammi auuiso, ragguaglio, contezza, notitia, dimostrami, fammi noto, fammi sapere, fa ch'io sappia, fammi intendere, fa ch'io intenda lo stato tuo: uorrei, tumi notisicassi, manifesiassi, dimostrassi, isponessi, palesassi, significassi lo stato tuo: hauerei caro, che tumi facessi uedere come una imagine, come un ritratto delle cose tue, e dell'animo, e di ogni tuo intendimento.

gata: durien

Nonfunzila

reune, nell

le cause minge

tione, di fede

dien nelle (2

oleuno di ling

well' where de

care, mi pari

Ingoni

pratititi, me

antennet terre

conferendus n

flucto, reque

Citero, remo

ficus cartis,

caulls, mea

& accuma

Volena baston

trattarlo, m toccare delle

re, prouzre.
Fulle all

Contract.

Facme certiorem, redde certiorem de toto statutuo, & de omnibus consilius significa mihi, expone, aperi, explica, perspicue demonstra, qui sitrerum tuarum omnium status, qui tuus animus, qui sensus, que consilia sint: fac, ut de tuis rebus, tuis q. consilius cognoscam, intelligam, certior siam, ex tuis litteris erudiar, instruar: imaginem rerum omnium, cogitationum q. tuarum litteris ostende.

## Auuisi cattiui.

Erano uenuti di lui alcuni auuisi poco buoni, sinistre nouelle, strane cose di lui s'intendeuano, erasi sparsa di lui una rea fama.

Rumores de illo duriores erant: aduersa qua dam de illo erant allata: nuntij uenerant tristes, aduersi, infausti, parum commodi, minime lati, parum secundi: grauior de illo sama peruene rat, dissipata erat, disseminata, dispersa, peruul





percutere, fustem illi uolebat impingere: fustis ictus uolebat illum experiri, fustis amaros ictus gustare, sensu percipere, uim & grauitatem sustimere, ferri, pati.

Beneficio.

Io gli ho fatto quanti benefici ho potuto, benche non aspettassi di esserne rimunerato: ho per lui operato con ogni mio studio, & ogni industria, quan tunque non sperassi hauerne la ricompensa: ho sat to a benesicio suo quanto per me si poteua, come che poca speranzaio mi hauessi di esserne ricambiato: niuno ufficio uerso lui ho pretermesso, ho lasciato adietro, ho mancato di fare; auenga che opinione io non hauessi di riceuerne il guiderdone: qual dimostratione non ho io usata, qual'essetto non ho operato, infin doue si stendeuano le mie sorze, in serusgio suo, a suo benesicio, per giouargli, benesicarlo, proccaciargli utile, & bonore?

Contuli que in illum officia, beneficia, merita potui; licet remunerationem plane nullam exfectarem: quantum in me fuit, quantum efficere, & consequi potui, pro meo sludio, meaq. industria complexus illum sum, affeci, ornaui, au xi omnibus officijs; quanquam ab co minime pa rem gratiam exspectarem: nullum officij genus, aut studij, nullam omnino rem, que uel ad utilitatem illius, uel ad landem ssectaret, omisi, prætermisi, insectam reliqui; licet suturum non

Spe-

ferarem, 18

OMALS, QUA

Eta in Liens

ftesme Ball

Thus counte

aus, agran

grant of Sens

baret, ut me

meoruna fras

tatem, es be

lit, and the Co

m, office,

monado

Instellio Juan

quan illow er

in disus notion

matum in the

confiderens, an

Riputero d'ham

diffusitoria

ce di fonenso:

operato mm

Hosse

1260 , 1867 m

pud me non e

locum obtain

cium fingidare

elemanna,



Eleganze

Non mi scorderò mai, non dimenticherò, non usciranno mai dell' animo mio, della memoria mia, saranno da me con eterna memoria conservatii benesici tuoi: la tua somma benignità, incredibil cortesia, le tanto amorevoli operationi, i tanti servigi da te ricevuti non cancellerà mai il tempo, o veruno accidente della memoria mia: attaccati alla memoria, sissi nell' animo, scolpiti nella mente sempre rimarranno, eternamente, in ogni tempo, in tutti i giorni di mia vita i benesici tuoi.

Tua in me beneficia nunquam obliniscar, sem per meminero, memoria tenebo, perpetua memoria tuebor, custodiam, conseruabo: tua erga me merita nulla unquá apud me delebit obliuio: nulla dies, nulla temporis uetustas, non casus ullus, non fortuna magnitudinem tuorum erga me meritorum imminuet, ex animo meo delebit, tollet, auferet, obliuione delebit, obruet, obscurabit, extinguet: uigebit in me tuorum beneficiorum eterna, perpetua, nunquam interitura memoria: nullum apud me tuum beneficium intermoriturum existima: tuam in me singularem benignitatem, incredibilem liberalitatem semper in animo, semper in oculis habebo, perire apud me, aut eunnescere nunquam patiar : hærebunt mihi in animo, mente, memoria, fixa permanebunt, impressa in animo ac mente patebunt, extabunt tua beneficia: uitæ par, aqualis erit recorrecordation dies, the minded: memoria common dem recommon fram common fram common fram colure auxeris, or que etiam a bor, qua minded auxeris de common fram colure auxeris de colure de c

Il non perfer 4 mo, e nergi ta, untuperi bonorata . fone, gener densle opin tuperto, inf Se ip tantum, fi uni studere teres news cet, indecor ma, dedesa Tit, turpent dam, and guare fun

Toscane e Latine.

berd, non

memoria n

ta conferm

mica, more.

Pationi, 14

ra mail

morta man

animo, for

, eternany

GI MILI WILL

n oblinifan,

o , perpetiu

edelebit obia

tunta, non a

em tugrus !

Carrie nico della

bis , obrues,

me tworks in

MANAGE INTON

en beneficius

in me singula.

berilitiem b

habebo , pr

m patier : ha

moria, firagi

mente paten

ir, aqualis

YOU

recordatio meritorum tuorum: qui mihi uitam dies, ille ipse tuorum officiorum memoriam ter minabit: finis mihi, ac terminus & uita, & memoria benignitatis in me tua idem erit, futurus idem est: quam amanter me tractaueris, quam benigne mihi feceris, quam studiose in om nire commodaueris, quam humaniter ac benefice mecum egeris, quibus officijs amicitiam nostram colueris, prosecutus sis, quibus me rebus auxeris, ornaueris, honestaueris, ipse mibi, atque etiam alijs commemorabo, ita diu recordabor, quam diu mibi uiuere contigerit.

Biasimo.

inibitul Il non pensar ad altri, che a se stesso, è gran biasimo, è uergogna, partorisce infamia, è cosa brut ta, uitupereuole, uergognosa, biasimeuole, disbonorata, degna di biasimo, uituperio, riprensione, genera cattiuo nome, trista fama, poco lo deuole opinione, apporta biasimo, uergogna ui tuperio, infamia.

Se ipsum curare, nihil praterea; deseipso tantum, sua tantum unius caussa laborare; sibi uni studere, seruire, prospicere, consulere, praterea nemini, turpissimum est, maxime dedecet, indecorum in primis est, infamia, ignominia, dedecori est, dedecus affert, infamiam parit, turpem famam, opinionem minime commo dam, aut optabilem parit : eiusmodi res est, quam summa consequitur infamia, ignominia, turpis







Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazioni Firenze. Ald.2.2.48





Camino.

Il camino, il uiaggio, la uia da Padoa a Vicenza, è molto difficile, malageuole, strana di uerno: gran disagi si sostengono nel caualcare di uerno da Padoa a Vicenza: non si puo andare nella sta gione del uerno senza grande sconcio: nel uerno malamente si ua, uassi con disagio, con fatica, e periglio da Padoa a Vicenza.

peste, aco

anni: è da

fortuna:

lisengono to

fons, et on

Mi: tu hom

t mala peps

orum make

int been

tcerbitates.

permicies ,

storum cela

ntos confere

a palligrands

forre debena

a tanti um

llegrating

e pan rally

u digrezza

cotanta infili

foreris, usu

ine pates; his

Line perens

edition, que

to to ceto

rious, tame

Call

Admodum hieme difficilis est, incommoda, impedita, plena laboris, et periculi ea uia, quæ Patauio Vincentiam fert, ducit : qui se per hiemem in uiam dant, ut Patauio profecti Vincentiam perueniunt, molestiam itineris non mediocrem sustineant necesse est, in multas incidant difficultates, multa subeant pericula, multos perpetiantur labores, incommoda, odiosa, dura minime pauca: iter habentibus Patauio Vincentiam difficultates occurrunt multæ, uiæ difficultas, et iniquitas impedimenta opponit maxima, impedimento uebementer est.

Non ti mettere in camino, non entrar in uiaggio,

non andar in uolta, se non sei sano.

Iter'ne suscipias, ne te uiæ committas, ne te in uiam des, ne ad iter aggrediaris, ne uiam ineas, itineris consilium abyce, omitte, dimitte, nisi recte uales, nisi optima uteris ualetudine, nisi corpore bene firmo.

Capitano.

Cesare su capitano eccellente, condottiere di genti,

gouer-



gouernatore di esserciti.

Dux, imperator, rector exercituum Casar is suit, quo prastantior haberi nemo possit: prasuit exercitibus Casar eximia cum laude: ductor copiarum suit nemini secundus: copias duxit admirabili rerum bellicarum scientia: gessit bella suo ductu, ea uirtute, ac uigilantia, non modo ut superiorem, sed nec omnino parem quenquam habuerit.

Tutta la città seguiua Pompeio per capitano, erasi accostata a Pompeio, sotto il gouerno di Pom-

peio si era messa.

Vniuersa ciuitas ducem Pompeium sequeba tur, Pompeio regendam se dederat: ad Pompey ductum applicauerant se, contulerant se, adiunxerant se uires omnes ciuitatis.

Carestia.

La carestia è cosi grande, che ogniuno è costretto patire molti disagi: uendonsi cosi care, a cosi gran prezzo le cose, che molti incommodi è bisogno di sostenere.

Ita cara est annona, ita grauis penuria, ea caritas, ea rerum omnium dissicultas, eæ sunt angustiæ, ita care ueneunt, tanti pretij sunt, tanti sunt omnes res, ut incommodis multis assici, premi, laborare, uexari omnes cogantur: ex im moderata penuria, nimia caritate, annonæ dissicultate existunt, oriuntur, gignuntur, quæ ser ri uix possint, incommoda multa.

Cafa.

Habitana Cice

to 11:01:07

condia, dife

perelegant!

cumdi me:

neque lautit

res: erat m

atque elegan

lo la mia cafa a

tro governa,

habet cumil

eadem in red

refamiliari.

domeftica urr

Tunon potrefti c

Aabanda di ca

equatumtura

quorion ners

quitatu, bac

quam acrius

Spronai il canali

mi: spinfiil ca

periglio mara

Vixtreder

Genus rat

DOMO CA





Vt uita consulerem, ut euaderem e prasenti periculo, ut periculum uitarem minime dubium, ad hostes equum misi, immisi, admisi, incitaui, laxatis habenis hostes uersus impuli.

### Cauto.

Era Alessandro Magno piu di tutti animoso, ma non molto cauto nelle battaglie: combatteua Alessandro animosamente, ma non era auueduto

ne' casi perigliosi.

Animi uim, magnitudinem, præstantiam ostendebat in prælijs Alexander, consilium in uitandis periculis ei deerat: animum in Alexandro pugnante laudares, animi uirtutem laudibus efferres, consilium & prudentiam in pericu lis desiderares, requireres: consilij non habebat satis Alexander ad uitanda, essugienda, declinanda, cauenda pericula, animo quidem in pu gnis excellebat, sortem in pugnis animum gere bat, sorti animo pugnas pugnabat, prælia tra-Etabat, rem gerebat in pugnis.

Cedere.

Perche debbo io cedere, dar luogo a chi mi è inferiore? per qual cagione debbo permettere, che mi uada inanti, che mi sia anteposto, chi non è mio pari?

Cur ei cedere, loco cedere, locum concedere, locum dare ei debeo, qui comparandus, æquau dus, conferendus, par omnino mihi non est? quamobrem, qui est inframe, qui nihil ad me

est

eft, min

Drimas et

tes detim

DOM TO

exam, que

ti meani

nore super

E colada am

ubilire al te

cordaris col

tempt, acco

nis et figne

בו משונת, דב

ad temports

tempore mg

inpure, et d

tempas are

poftwirt: on

f confilien

temporeme

Fingono i poet

redell' men

coper trous

non cercal

Vt poets



Firenze. Ald.2.2.48



erit in omni uita, eò spectabit animus meus, eò cura, cogitationes q. meæ referentur, intendentur, eò mea consilia digentur, ut me tibi memorem gratumq. probem, parem ut gratiam, par pari ut referam, ut in me gratum animum desi-

derare

certo eft, ex

1. objettien

per bichang

Hocari in d

#### Toscane e Latine. um deus P derare ne possis, ut officia tua paribus a me com ut, muell pensentur officies: in omni meæ uitæ cursu nibil gilant Mi mihi potius erit, nihil antiquius, res mihi non a permean tam erit ulla proposita, nulla de re laborabo wint, guin magis, nulli rei studebo magis, aut seruiam METHE TEN diligentius, quam ut te de me optime meritum as in quan este læteris. Certamente. re, e Certamente, qualunque buomo si lascia trasportare dalla collera, commette cosa, onde poi ha catercherida gione di pentirsi: di certo, per certo, senza dubtuttalam bio, indubitatamente, senza fallo, infallibilmen mole de ben te, senza manco, non è dubbio, è cosa certa, mgegnerum

manifesta, chiara, uedesi chiaramente, non puòcader in dubbio, uenir in dubbio, non è dubbio, non è da dubitare, che la colera ci fa operare ma lissimi effetti.

ogni indata

protections

e la gratitud

I TROMPET S

greatenus mis

at , dabo oper

o, curabo, a

m ison con

mini propoles

WINGS MENS

MENT, MICH

me tibi mes

gratian,

minus (

dos

Sane, sanequam, certe, certo, re uera, profecto, sine dubio, procul dubio, absque dubio, quidem, omnino, plane, qui se iracundia patitur efferri, auferri, abripi, a ratione auocari, a consilio abduci, is ea committit, que mox infecta uelit esse, in eum locum adducitur, unde exitus non facile datur, eò progreditur, quò paullo post peruenisse paniteat : certum est, pro certo est, exploratum, minime dubium, nemini obscurum, omnibus apertum, patet, constat, perspicuum est, oculis, ac sensuipso percipitur, uocari in dubium non potest, uenire in dubium, ambigi,





Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48



della cittadinanza colui, doue alcun raggio di uir tù risplendesse, e non doue fosse copia de' beni del

la fortuna.

Non diuitiæ, sed uirtus aditum patefaciebat ad ciuitatem Romanam: ciuitate Romana dona batur, qui uirtute, non qui diuitijs emineret: non opes, sed uirtus ciuitatem Romanam dabat: patebat Romana ciuitas uirtuti potius, quam di uitijs: ius Romanæ ciuitatis consequebatur, dignus Romana ciuitate putabatur, recipiebatur in ciuitatem, ad ciuium numerum adscribebatur, ciuis locum obtinebat, referebatur inter ciues, adsciscebatur in ciuitatem, particeps ciuitatis, ciuilium q. munerum fiebat, impertiebatur ciuitate, perueniebat in civitatem, ei civitas commu nicabatur, non qui opibus abundaret, afflueret, ualeret, sed qui uirtute polleret, excelleret, præstaret: non instructis, ac bene paratis a re dome stica, sed uirtute præditis hominibus facilis erat, expeditus, minime dubius ad Romanamci uitatem cursus, uia patebat, nullo negotio aperiebatur, iura, muneraq. omnia ciuitatis Romanæ, præmium Romana ciuitas erat.

Sforzati di esser buon cittadino, di far l'officio di buon cittadino, di operare qualunque effetto a buon cittadino si richiede, di esequire ciò che sta bene a un cittadino, di satisfare, di non mancare a quanto è tenuto chi di buon cittadino il no-

me desidera.

Da

Daope

honum al

partes tal

hora cinis

homan can

and bont at

re, caue 1

ne boni ciu

hat, ne qu

gnum, md

ciuitate di

rantur, or

int, prail

guide mus

Tumi fai cole

tura: mif

colera, mi

turalmente

10 non fia a

tano, 10 no

trascorran

ducis me,

fear , ut ir a

excandesco

etsi nequa

non procla

tram, non

Stomac

Toscane e Latine.

razziodi

pia de bemi

patefacie

Romanada

itys emmen

manam d.

lotius, quin

Equebatur,

er, recipient

n adscribebs

star inter au

rticeps cluita

pertiebatura

er courtes com

t, excelleret, p

paratis a real minutes (47

s ad Romsia

rela resolus

west guitable

das grat. far l'offer

alunque effe

equire cio ca , di not ti.

cittadino 14

Da operam, enitere, ut bonum ciuem agas, bonum ciuem te præbeas, præstes, ut boni ciuis partes tueare, sustineas, agas, exequare; ut boniciuis officio satisfacias; ut ea prastes, qua bonum ciuem decent, qua exspectantur ab eo. qui boni ciuis nomen aucupatur: noli committere, caue ne boni ciuis in officio reprehendaris; ne boni ciuis officium prætermittas; ne quid a te fiat, ne quid committatur bono ciue minus dignum, indecorum bono ciui; ne ciuis eius, qui ciuitate dignus haberi uelit, partes inte requirantur, officium in te desideretur: obeunda tibi funt, præstanda sunt, non indiligenter, aut lan

Colera.

guide munera boni ciuis.

Tu mi fai colera; benche io non sia colerico per natura: mi fai entrare in colera, mi commouilacolera, mi fai adirare, corrucciare; benche naturalmente io non sia facile all'entrare in colera, io non sia alla colera soggetto, io sia dall' ira lon tano, io non sia troppo inclinato all'ira, io non trascorra nell' ira troppo di leggieri.

> Stomachum mihi facis; bilem commoues; in ducis me, impellis, incitas ad iram: facis ut irascar, ut ira commouear, afficiar, corripiar, ut excandescam, ut exardeam, ut ira flagrem; etsi nequaquam iracundus homo natura sum,

non procliuis, pronus, propensus, inclinatus ad iram, non iræ deditus, non is, qui ad iram facile

labar;













Firenze. Ald.2.2.48



















deturbauit, depulit, detrusit, restituere.

Confortare per essortare.

Debbono que 'padri, che hanno cura del bene de' lo ro figliuoli, non alla robba confortarli, la quale facilmente la fortuna e ci dona, e ci toglie, ma a quelle arti, che in tutta la uita si posseggono: debbono ammonirli, sospignerli, incitarli, spronarli: debbono loro proporre, mettere inantia gli occhi, dar' a uedere, far conoscere, dimostrar con ragione il frutto, e la lode di quelle arti, che altri che morte non ci toglie: debbono consigliare, ricordare, con tal consiglio operare.

Decet parentes illos, qui liberis consultum uolunt, non eos ad rem cohortari, quam facile, nullo negotio, arbitratu suo tum largitur, tum eripit fortuna, uerum ad eas artes, quarum uitæ par usus & possessio est: auctores filijs parentes esse debent, ut ad eas artes, ad earum artium studia sese conferant, applicent, animum adiungant, toto animo incumbant, quarum pos sessio uitam aquat: impellere filios parentes debent, incitare, consilio, rationibus, argumentis adducere ad eas artes, laudare illis eas artes, ostendere illis earum artium fructum, hortatores esse ad eas artes: id consilij dare silijs parentes debent, ita consulere, eam suscipere cohortationem, ea cohortatione uti: ea demu est apud silios egregia parentum cohortatio, qua impelluntur ad eas disciplinas, quarum est ater-

111

na police

activity,

pretered

Io lo comple

Limes

lo flato (50

Pulch

re, perfect

teneo:

me, Ma

tent, jug

ugantari

Che animo 10

ètestimon

Note a me h

71, fame

Quof

juent erga

940 1000

uti me in

meam, te

splemun !

Diconsenting

60 001







it, fenten tinere, satis babeo: contentus patrimonio sum: do uglimi de augendo patrimonio nihil laboro, cogito, cutrust, for ro, solicitus sum, anxius sum, curam nullam MORE HOURS suscipio, nulla me tenet, nulla solicitat, nulla DETHETUM,

exercet cura.

badre te n

provers:

no ginana

nem: mean

na cudican

d tu femi,

r facial, M

rtuus:

icis appro-

the man

, fi patt

7 2668

he mion e, a mar

tentil

Pur che l'honore mi si conserui, poco mi curo di perder parte della robba: pur che l'honore non mi sia tolto, non mi sia diminuito, conservi lostatosuo, rimanga nelsuo stato, rimanga il medesimo, non patisca danno, non senta offesa,

non riceua ingiuria.

Sit modo dignitas incolumis, adimi de fortuna nó recuso: liceat modo dignitaté tueri, incolumé seruare: permaneat dignitas in eodem statu: mo done cogar de statu me a dignitatis demigrare:: sit eadem dignitas, ne mutetur, ne deminuatur, nelædatur, ne qua iniuria, damno, detrimento afficiatur, nec quid iactura faciat, ne quam iacturam subeat, sustineat, ferat, patiatur, ne damni quid faciat, ne de dignitate detrahatur, adimatur, imminuatur.

Consi-













Ald.2.2.48















fo caso dite.

ore, fil

medefin

e, si dimi

ato.

us, atqu

que adren

it; earnier

mui nece

m pati, a

ie nellaci

to.

masset, p

t facta,

et, retud

nimici ca-

mimicor's

buntur, a

clarius ela

arior age

71.270 City.

ate; W

Ita de me meritus es, ita te gessisti, ea commissti, eum te præbuisti, præstitisti, ut minimæ mihi curæsis, nullo apud me loco sis, minimum te curem, minimum de te laborem, nullam prope tui curam geram, in minimis te ponam.

Poco mi curo, poco stimo, poco prezzo, non fo caso, che tu habbi di me questa opinione.

Facile patior te ita de me sentire, existimare, opinari, tuum hunc esse de me sensum: con
temno tuam de me opinionem, sententiam, iudicium: tuam de me sententiam inanem prorsus leuemá, duco: parui est apud me tua de
me sententia.

## D

## DA FANCIVLLO.

Infin da fanciullo, dalla fanciullezza, da' piu teneri anni, da' primi anni dell'età, dal principio
dell'età, dalle culle, dalle fascie, quando succhiai il primo latte, infin dal nascimento, quado
prima gli occhi apersi, quando uidi questa luce.

Ab initio atatis, a primo atatis exordio, a prima atate, ab ineunte atate, a primis temporibus, a puero, iam inde a puero, iam inde usque a puero, a prima pueritia, a primis annis, a teneris, ut Graci dicunt, unguiculis, a die natali, ab ortu primo, a quo die natus sum, ex quo ingressus in uitam sum, ex quo lucis usura











Egli è debole di complessione per durare la fatica de gli studi: non ha sorze, è poco gagliardo.

Infirmior est, imbecillior est, infirmiore, im becilliore, tenuiore ualetudine, infirmioris, im becillioris, tenuioris ualetudinis est, corpore est infirmiore, imbecilliore, tenuiore, uiribus est infirmioribus, imbecillioribus, tenuioribus, quam ut studiorum laborem, studiorum onus ferre, perferre, sustinere possit: minus habet uirium, roboris, quam ut studiorum labori par esse possit, quam ut ferendo studiorum labo ri possit esse: ualetudine utitur insirma, imbecil la, sic, ut labor eum studiorum facile possit opprimere: eam illi ualetudinem, eas natura uires negauit, quas laboriosa studiorum tractatio; assidua litterarum exercitatio, grauissima litterarum studia postulant, requirunt, desiderant, exigunt: corporis, ualetudinis, uirium infirmitas, imbecillitas, tenuitas facit, ut incumbere, quantum res poscit, in studia non queat.

Degno.

Tuo figliuolo non è degno di esser amato, non merita di essere amato, non è tale, che debba essere amato, non ha qualità, condicioni, parti, che di amore degno lo rendano.

Indignus est amore, ac beneuolentia filius tuus; indignus est, quia ametur; non est, qui ametur; nullam uirtutem possidet, nulla præ-

ditus

TOTAL TOTAL

1000, 400

not mind &

# locato

(IF, NI 1974

NAME OF THE PERSON NAMED IN

LAN ET ELECT

Tania no

ובוובקביעו

ELINE WETTE

History be

inc, que las

lete, comp

Mit : mego

Atta: beneh

for estando

idibergon

10: ho determ

le propolto:

PM.Westo.

Decrew.

Rompilio to











Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48







Toscane e Latine. questan tengo conversatione molto dimesticamente, famigliarissimamente: è tra noi dimestichezza, e , a ripu famigliarità: siamo l' uno all' altro molto dimem studios sticht, e famigliari. ido: hoca Multos annos utor eo ualde familiariter: ma ona mibi cum illo familiaritas, usus, familiaris rtunas m consuetudo intercedit: mihi est familiaritate con es, quoda iunctissimus: nihil est nostra familiaritate conrtune ou iunctius: eo sic utor, ut nec familiarius ullo, reposite, nec libentius: quotidiana mibi cum eo consuetualin eon do est: ita mili familiaris est, ut nibil esse possit ex pende= coniunctius: magno mihi familiaritatis u, u conjunetus est, obstrictus est: amicitia nostra sum-Mi delle sh mam ad familiaritatem peruenit. mcellalist. Dimostrare. iai tuoi de Dimostrerotti l'animo mio, quando uerrà l'occasio ne, darotti a uedere, paleserò, manisesterò, siialli, gitta gnificherò, dichiarirò, aprirò, scoprirò, notificherò, renderò palese, manifesto, chiaro l'ani ir, tranq. Sus oblinis oria delere V bi res feret, cum occasio postulabit, indicabo tibi animum meum, patefaciam, significabo, emporum v declarabo, aperiam, testisticabor, retibi probaanimos bo: extabit animus meus, patebit, constabit, fis, tuora perspicuus erit: significationem tibi dabo, signa Lungaria(S ostendam, argumenta prabcho animi mei: animum tibi meum certa probabunt argumenta: ex apertis, minime obscuris, minime dubijs arqu-With CHE mentis, signis, indicijs, testimonijs animum 21110, M. meum, 108



## Toscane e Latine. fus cogni tur omnia; cui parent omnia: omnium rerum auctor, creator, coditor, opifex, artifex, effector. lente hw. Qualunque a Dio non ricorre ne' suoi pensieri, è mo, dies ingannato spesse uolte dall' humana prudenza. re,econ Qui suas ad cogitationes Deum non adhibet. suis in cogitationibus non confugit ad Deum, æbuit, sua consilia ad Deum non refert, cuius animus fortem, cum Deo nunquam loquitur, sape illum fallit ram lauda bumana prudentia, sape is ab bumana prudenmue traffe tia in fraudem, in errores inducitur, sape labitur, aut offendit, aut errat, ab humana prudentia ductus, ducem secutus humanam pruclement. dentiam, bumana prudentia ductu, falsa quae govern dam rerum bumanarum specie deceptus. ondo: cox Dio ha compassione a gli afflitti, dona a tutti, socpalefe, corre a chi lo chiama. a fololeca Perfugium babemus ad Deum in nostris cala mitatibus; tranquillitas est in nostris tempestatia, potefic tibus; naufragium timentibus portus est: afva: fingula flictos diuina pietas excitat: amplissima est diuina liberalitas: patet omnibus, latissime patet, ia, mmen qui cuit amplissime patet, ubique locorum est, nusquam non est diuina benignitas: cui non benigne facit t, ex n Deus?ecquis est, in quem Dei benignitas non exomnia regi , qui rebu tet, qui diuinam benignitatem non senserit, exper tus sit, re ipsa cognouerit, perspicue uiderit, erat, and clarissime perspexerit? nemo diumam opem fru-W, IMPER stra implorauit: prasto est, adest, opem fert, a complet opitulatur, subuenit Deus inuocantibus eum, im quens with ploran-H



Toscane e Latine. eum. obtrectant', de tua existimatione multum detrahere conantur, liberrime inuehuntur in te, nga; nod nefaria quædam de te dissipant, disseminant, di te ton iactant: maledictis te onerant grauissimis: mao, hopar ledicta in te conferunt, congerunt, conifciunt: ho lodge ita de te loquuntur, ut honori tuo labem infeniei ragina rant, aspergant maculas, tenebras offundant, ut honorem tuum turpi labe inficiant. us; bene: Dir molto. ocutus, m. Se l'eloquenza consiste nel dir molto, nel lungo raex ore m gionare, nelle molte parole, tu sei il piu eloconium du quente huomo del mondo. em, licet m Si, cuius est prolixior, longior, uberior oramau, de tio, si, qui diutius loquitur, qui longiorem seri quedani monem habet, qui plura uerba facit, is eloquentiam possidet; si ei, qui uerbosior est, qui plura em parerel: te honesiaeffundit uerba, laus eloquentia debetur; si uerborum in copia sita est eloquentia: næ tu omnium, qui uiuunt, eloquentissimus es, omnes imente di u mortales eloquentia anteis. us paroni Dir uillania. Non sta bene a dir uillania ad alcuno. ma con gra Conuicium cuiquam facere non debemus: adi tent male cuiquam dicere non decet: dicere conuironor ta. cium cuiquam, iacere conuicium, conferre con Time, 11 uicium in quenquam, conuiciis quenquam affia quadam, tere, nexare, exagitare, iastare, turpe est, ie te exislaudis non est, laudi non est. rant, acci granif btrectally Disagio. H





59

le genti Siamo discordanti di opinione, ma nell' amarci l' un l'altro molto conformi: diuerse sono le nostre opinioni, ma gli animi si accordano: siamo differéti di opinione: non ci accordiamo nelle opinioni.

०३११० राज

of copies y

ximas on

redegit, k

, inopuspie

cciperenta

IS पराद्वाच-

itter, plur

ti noler dz.

commoan

commodo B

, parer!,

etulo fuci

nzimom

, modo &

netibi II

ncomm

HO COMM

cere popular

tha har

Discor

nodo.

modo.

0.

Discrepant sententia nostra, cum tamé aque inter nos amemns, mutuus inter nos amor sit: opinione dissentimus, non uoluntate: nostra sen tentia non congruunt, cum animi tamen nostri in amore consentiant: non idem sensus est, non idem iudicium, eadem tamen uoluntas, eadem beneuolentia: opinionum est inter nos dissimilitudo, non animorum: diuersa sentimus, eadem tamen uolumus: animorum consensus internos est, opinionum dissensio.

Discordia.

Per le discordie ciuili sono ruinate molte republiche, per le seditioni, le contese, le sette, le fattioni, le parti.

Multas respublicas ciuiles discordiæ perdiderunt, domestica seditiones, intestina bella, controuersiæ inter ciues, partium contentiones: e ciuilibus discordiis, contentionibus, controuersijs, dissensionibus, seditionibus multarum rerum publicarum permicies fluxit, manauit, orta est.

Discortese.

Non uidi mai huomo piu discortese di lui: non conobbi mai discortesia maggiore in huomo del mondo:





## Eleganze Disperare.

and the

1, 11

atrati, t

ALIMA

im ground

100mm

months and

mount da h

mad an

Violius a

tion, mot

qua patern

milite, an

ave per in th

rich aun

Fit benef

mmei, te

Mondie cu

To define

deamale.

Civiles d

am differni

nerunt, exc

Dif

Non uoglio però disperarmi affatto, quantunque la fortuna mi habbi tolto ciò che di buono haueua: non intendo di uoler abbandonar me stesso, gittar uia ogni speranza, pormi in disperatione, lasciarmi cader nella disperatione, entrar

in disperatione.

Etsi fortuna mihi carissima quaque abstulit, eripuit, ademit, etsi me orbauit ijs rebus omnibus, qua homini carissima sunt in uita, non faciam tamen, non committam, ut ipse me pla ne deseram, atque destituam, ut omnem plane, spem abijciam, ut ab omni spe animum abducam, ut de meliore statu desperem, ut ad desperationem adducar, redigar: fortuna me pror sus omni spe salutis orbauit; nec tamen nihil spero: exclusa spes omnis uidetur esse meliorum rerum; aliqua tamen spe nitor, sustentor, fuscior.

Dispiacere.

Gran dispiacere mi ha dato la lettera, oue scriui la morte di tuo padre: gran dolore mi ha recato, apportato: di gran dolore mi è stato cagione: mi ha posto in grande afflittione: mi ha genera-

to nell' animo una gran malinconia.

Magnum mihi dolorem, grauem solicitudinem, acerbitatis multum attulit, peperit episto la tua de interitu parentis tui: magno me dolore affecerunt litteræ tuæ: ualde me perturbarunt, afflixerunt, commouerunt: acerbe sum affectus litteris







exitium

attule.

ogni col:

nte uine:

ni ferne s

eum, qui

em colli,

HA COLL

7. Rint

bus in re-

titur, M

tate con-

Patat (MI

a contin-

non pro-

ocadim-

e: dono.

hetto.

Linus re-

1 25,11

son agis

regniti-

ionem,

llore.

62

Sento, patisco, sostenzo, prouo un' estremo dolore, doglia infinita, accerba passione, graue cordoglio, amaro tormento, crudel pena, intolerabile affanno, durissimo trauaglio, troppo siera angoscia: il dolore mi trassigge, mi ancide,
grauemente preme, sicramente cruccia, senza
sine trauaglia, percuote, dibatte, ogni parte
dell' animo rende inquieta, mi tormenta l' animo, di riposo mi spoglia, a me stesso mi toglie,
dame stesso mi divide, mi facrudel violenza,
mortalmente mi combatte: è troppo graue il
dolore, intolerabile, duro, acerbo, amaro, siero, crudele, tale che sostenere non si può.

Dolorem sustineo, patior, sero grauem, acerbum, eiusmodi, qui ferri uix possit: dolorem incredibilem capio, suscipio, baurio, trabo: do lore angor, consicior, excrucior, torqueor, assignor, uexor, perturbor, frangor: omnes mentis mea prates dolor exagitat, diuexat, perturbat, afficit: uersor in acerbissima solicitudine: dolore discrucior, diuellor, disrumpor, perimor, interimor, exanimor, contabesco, opprimor, perdor: concidit animus meus istu doloris, ui curarum, ac solicitudinis, concursu molestiarum labesastatus, atque conuulsus: ita cecidit animus meus dolore perculsus, ut nulla res eum ad aquitatem possit extollere: iaceo in marore, ac sordibus: curis maceror: agritudine animi

conta-







Toscane e Latine. arus me. band multum eruditus, institutus, instructus: ntia: 10plane, perfecte, absolute, exquisita quadam t, callet ratione, excellenter, egregie, præclare litteraut pauci, tus non erat : longe aberat a perfecta litterarum It, excescientia: recondita, interiores, exquisita, sinla, com. gulares, egregiæ in illo litteræ non erant, uul-TUCIS COL gares in illo litteræ non erant. praclas Egli è molto dotto. atent, e Multa sunt in eo littera, & ex quidem reltum bascondita, & exquisita. Cognitie: Dubio. t, menu E' dubio, è cosa dubiosa, è da dubitare, non è l'en chiaro, non palese, non manifesto, che fine sia n aperus per hauere la guerra. e sapeus:

ttere:br

wolzo, m

ilite: 100

e: 11011 873

heuto de

e, intera-

tterato.

on in Illi

stigeral,

eras: 83

नाम हैं

01.100

d falls

15

Dubium est, dubitandum est, dubitari potest, in dubio est, est cur dubitetur, dubitationé res habet, ambiguum est, in dubio uersatur, in dubio positum est, in ambiguo, in ancipiti, plane non constat, non patet, non liquet, apertum non est, perspicuum, dilucidum, dilucide non patet, qui sit belli exitus futurus: de belli euentu potest ambigi, certo diuinare, coniccre, augurari, affirmare non licet, exploratum non est, certa coniectura non est: in dubium uocari potest euentus belli, in dubium uenire, in dubitationem adduci : potest in utranque partem iudicari de belli euentu: anceps de belli exitu, ambigua, dubia, incerta, difficilis admodum, obscura, qua obscuritatis, & erroris habet multum,



E.

## EFFETTO.

on person

cur licer

artem n.

let, intel-

non often

ito: pendo

pensien.

re: non

rare, ap.

ra nerfor.

artem mu us, eliga-

non repe-

rtus sum:

rabeo: da-

tioest:te-

utrange

tione, and

t, non con

ibil expli-

m, 1910-

mely 12.

FFET.

Si trattò lungamente, ma l'effetto non seguì: la cosa non si fornì, non si condusse ad effetto, effetto non hebbe, non su mandata ad effetto, nó uenne a sine: non si diede effetto alla cosa: non si operò.

Diu deliberatum, actum, consultatum est; perfectatamen, confecta, absoluta, profligata, ad finem perducta res non est: exitum res nonhabuit, ad exitum non uenit, perducta non est: deliberationem consecutares non est.

## Effetto contrario.

Conforme effetto al desiderio mio non è seguito: il mio desiderio non ha hauuto effetto, non è riu-scito a fine: quel, ch' io desideraua, non è successo: è auenuto contra il desiderio mio: differente dal desiderio, dissimile al desiderio l'auenimento è stato.

Non cecidit, ut optabam: præter meam uoluntatem, contra uoluntatem, contra; quam uolebam, secus ac uolebam, euenit: exitum res habuit alienum a uoluntate, minime cum uoluntate congruentem, aduersum uoluntati: exitus rei, euentus rei uoluntati non respondit: optatum exitum consecuta res non est, ad exitum non peruenit: res pro uoluntate non successit: cupiditatem fortuna frustrata est, sefellit, delusit, irritam secit: summa cupiditas, res











Toscane e Latine.

iglio: m

r indum

oc facion

ne ration.

utaris:

I. Ve

Hodecimu

ecim anni-

m excell

alida ata

armas es.

i era grank

restate, ten-

ulxeruni,

mendacius

colebatur

faccia, a

occhi, de

imofira

68

non ha buon' animo uerso di me, è di un mal talento, ha trista mente uerso di me.

Quod ex facie, ex uultu, ex oculis, of fronte potuerim colligere, conicere, intelligere, suspicari; ut potui de uultu, qui est index of imago animi, coniecturam facere; ex ea significatione, quam mihi uultus dedit; ut mihi uultus significat, ostendit; ut signa quadam, qua animum in uultu coarguunt, patefaciunt, exprimunt, mihi demonstrant; male animatus in me est; pessime de me sentit; inimice cogitat aduersus me; animo est mihi inimicissimo, admodum infenso.

E' bella di faccia.

Facie liberalis est, facie liberali: facies ei liberalis est, pulchra, formosa, qua ad aman-

dum alliciat, que amorem conciliet.

Facende.

Non uoglio interrompere le tue facende, le tue occupationi, porgerti molestia tra tante cure, tanti affari, tanti negoci, tante brighe.

Nolo tuas occupationes interpellare, tibi tam occupato molestus esse, molestiam exhibere, obstrepere: nolo tuorum negotiorum cursum impedire, tuis rebus impedimento esse, auocare te a tuis negotijs, curis, occupationibus.

Fale mie facende: negotia per me: ha in mano li miei affari: è mio fattore, mio agente.

Meas rationes tractat, mea negotia gerit, meas res curat, administrat: meus procurator

I 4 est:



Toscane e Latine.

69

res menidi, man

iai, man

parola: è 10do, lche

is , itafa. rgute, m. Igulis uer.

us distis,

omnes,

ena, ageion è gras è di gras

l'impeto mio: affa mire con-

nire con-

ofe, paria ualet, difficile, oth nibil

stinere,

cultà.

Tuo padre con esercitio honorato acquistò le facultà, le ricchezze, la robba, le sostanze, i beni che hai; e tu bruttamente, per uie dishonorate, con infamia tua il patrimonio consumi, distruggi, mandi a male

Pater tuus opes, diuitias, rem, ea qua tu possides, qua tibi reliquit, bonis artibus, honestis rationibus, laudabiliter, boneste bona quasiuit, collegit; at tumalis artibus, improbis rationibus, inhoneste, turpiter, per nequitiam, per luxum, ac libidinem patrimonium exhauris, dissipas, consumis, perdis, male perdis, disperdis.

Falso.

E' falso ciò che dici, non è uero, è contrario al uero, lontano dal uero, bugia, menzogna.

Quidquid dicis, falsum est, minime uerum, alienum, seiunctum a ueritate, abest a uero, ad uersatur ueritati, mendacium est: falsa est omnis oratio tua: quidquid loqueris, falso loqueris.

Fama.

Deue ogniuno desiderare di acquistarsi buona sama, buon nome, buona opinione appresso gli huomini, di rendersi samoso al mondo, di mettersi in credito, e riputatione, di sar si, che si dica ben di lui, che di lui honoratamente si ragioni, che il suo nome uada attorno, e sia da molte lingue diuolgato, & honorato,

Id est





70

ti i posteri ti loderanno.

ne audio

, egregi

mem coul

t, perun.

r orbem to

partes, #

men famon

llatur, fita

tremas la-

mantena

isterai.

F , fi , 10 11-

ur fama, h

famam.

di nalore.

utato, terr

Laggiorgia

imi nihiles

m urtutes

7: m. 1107

opinions

es est nem

incomince

mmortil

n manches

farai (m.

arlera pr

Si tua scripta ad exitum perduces, perficies conficies, absolues; si tuis scriptis finem impones extremam manum impones; perpetua erit, aterna, immortalis tua fama, nunquam deficiet, consenescet, peribit, obscurabitur, extinguetur, delebitur; nulla dies tuam famam terminabit, nullum temporis spatium circumscribet, nulla uetustas corumpet: ungebit in omnes annos tua fama: omnis te posteritas cognoscet, tuas laudes excipiet, ac tuebitur: nomen tuum immortalitati commendabis, immortalitate do nabis, immortalitatis pramia consequeris, non simul cum corpore tuum nomen mors extinguet, delebit, auferet: tuum nomen ab interitu uindicabis, in hominum memoria retinebis, ater na laude illustrabis, decorabis, afficies, ornabis: de te posteritas omnis & audiet, & loquetur. Famiglia.

A qualunque nasce di honorata famiglia, di nobil casa, di chiara stirpe, sa bisogno piu, che a gli altri, di attendere a gli honorati studi, e spender l'hore nelle lodeuoli arti: l'esser nato nobilmen te, di sangue illustre, apporta maggior obligo

di uiuere uirtuosamente.

Quicunque honesto, claro, non obscuro, summo loco, claris parentibus natus est, ex nobili familia, clarastirpe, ei maior, quàm ceteris, colendi præclara studia, exercendarum, laudandarum



Firenze. Ald.2.2.48







Quod Deo sit gratia, uacuus molestijs n'nc quidem sum, sine molestia, cura, solicitudine, procul absum a molestijs, extra molestiam sum, tranquille satis ago: Dei benignitate factum est, contigit, ut nunc quidem omni molestia uacem, nullis angar curis, nulla uexer solicitudine, nulla meum animum paullo molestior, grauior, acerbior exagitet, uexet, perturbet, com moueat, assiciat cogitatio: fruitur animus meus tranquillitate: bene est, tranquille est, commode est, quies est, pax est, tranquillitas est animo meo: animo sum ab omni molestia soluto, uacuo, libero, longe seiuncto: Dei me benignitas omni molestia exemit, liberauit, ab omni molestia uindicauit, eripuit, disiunxit.

Fatica.

Setu entri in questa impresa, se pigli questa cura, hauerai da far assai, durerai molta fatica, so-sterrai graue peso, sie bisogno che molto ti affatichi, dura e faticosa impresa la prouerai.

Si hoc suscipis, sumis, aggrederis, negotij mul tum habebis, seres laboris plurimum, rem dissicilem, grauem, laboriosam, operosam, molestá in primis ac durá senties, experieris, cognosces: ualde

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48

, per two

Tum etia

quid atai

gration a

tuos exis

gratam !

estare tu

なりか

etitiam a

alatia:po-

ere: mit

cere, min

Dino,

la thamas

Blidio: 12

ran fafidi.

, folicin

unter angli

nolestissia, ueneme

mas II.

ce, dolars

leftime.

): that if

ducit ig:

me.



Toscane e Latine. s in tela tis ostendisti, uirtus re perspecta, perspicuis teultum, la Stata signis, præclaris factis declarata excitauit eos, qui antea timore perculsi iacebant, animos a metu ad spem reuocauit, retulit, reduo, leustr xit, transtulit. : laborific Fauore. nem perm Tu bai perduto il fauore del popolo non per colpa et, non pritua, ma de' tuoi : la gratia, del popolo, l'affet Simo qui tione, che il popolo ti portaua, è mancata: sei uscito della gratia e dell'amore del popolo: non tua colpa, ma de' tuoi ti ha prinato della gratia atico famor e del fauore del popolo: da qui innanzi fauorenemi, trieuole il popolo non hauerai, il popolo non ti fauorirà, non sarai fauorito appresso il popolo, non as, exerce ti ualerai del fauor del popolo, la gratia del poin , intempepolo non ti giouerà. Studians. Factum est nontua, sed tuorum culpa, uitio tuorum, non tuo, contigit, ut populi studium, s plus, quin elaboras II gratiam, beneuolentiam amiseris, perdideris; confums, ut e studio, gratia, beneuolentia populi excideris; ut populus non amplius tibi faueat, stugas. deat, suffragetur, tui studiosus, tibi amicus, li effetti de bene in te sit animatus: studium populi, gratiam, beneuolentiam non tua, sed tuorum iniuzze, letw ffetti da il riatibi eripuit, ademit, abstulit: non per te, sed per tuos, non a te, sed a tuis, non tuo, sed che primi tuorum merito', iniuria tuorum potius, quam tua, effectum est, commissum est, ut populum regia, thi tui studiosum, bene in te animatum, tibi amifigna with



Firenze. Ald.2.2.48

Toscane e Latine. thud popu 74 sustineat incommodi, nullam ferat calamitaminime tem? cuius est perpetua felicitas, nullis intergratian rupta malis? nemo fortuna utitur perpetuo bo-, possides na: nemini res ad uoluntatem semper fluunt: migno, nemo est, cui prospere omnia succedant, nibil tudioso = contra uoluntatem eueniat, nullum accidat inn non tu fortunium, secunda sint omnia, optata omnia e popula contingant. Niuno è piu di te felice: niuna felicità è superiore pin finan allatua. n piuchea Tuas fortunas nemo superat: aquas omnium fortunas: prospere tecum agitur, sic, ut ui plus on inuidere nemini possis : felicitate conferri tecum i, gratissifortasse multi, praferri tibi, anteferri, praponi, 's fue stud anteponi certe nemo potest: ea fortuna uteris, , Audent ; qua potest esse maxima: tam beatus es, quam qui maxime : ita beatus es, ut nemo magis : ijs occasione n uel ornamentis, uel præsidys redundas, quibus maiora esse nulla possunt: nihil non optabile con in te fun secutus es: nihil ad felicitatem tibi deest: ea possides, ac tenes, qua beatam uitam efficiant, qua m, ornali sunt in uita expetenda, qua qui possidet, fortua feudia mi nam accusare nullo pacto possit, nullius fortunam sibi exoptare debeat: nemo est paratior ab ijs rebus, in quibus sita felicitas est: rebus omni Mezzaezh bus affluis: non est, quod quidquam desideres: 2 co (1 mail optimus est rerum tuarum status: tibisatis est e, non s uel ingeny, uel fortunæ ad bene beateq. uiuendum : animi , & fortunæ bona sicin te sunt , ut leat, the

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48



Toscane e Latine.

fides non sit?

ito grave

er uning.

accept.

affectu.

non fin-

mere cus

12 710% ph-

res fales

amico che

letter in.

le adalit-

dubiols:

a, da con-

toniuncio,

: callen-

mus, chi

Cantions

CTELETE,

raullus in

quis es,

s fide nin

112, Aus

Jaco Jaco

15.

Ç1.

Fidar lettere.

Le lettere mie sono di tale importanza, che non oso di fidarle a persona, la quale io non conosca.

Eiusmodisunt, eius generis, eius momenti mex littera, ut eas non audeam temere committere: non eius generis, non eiusmodi sunt mex littera, ut eas audeam temere credere.

Figliuolo.

Hebbe di lei molti figliuoli.

Multos ex ea filios genuit, suscepit, tulit, coplures ex ea filij nati sunt: filios ei peperit multos: ita sæcunda uxore usus est, ut silijs auctus
sit multis, ut filiorum multitudine abundauerit.
Sono al padre di molta contentezza i costumati
figliuoli.

Magnam uoluptatem e moribus filiorum pater suscipit: magna suoluptate patrem afficiunt bene morati liberi: magnæ uoluptati sunt paren ti qui moribus excellunt filij: capit ex honestis filiorum moribus uoluptatem summam, ac lætitiam pater.

Fine.

Non so, se al principio risponderà il fine, se dal principio sarà differente il fine, se al principio sarà simile il fine, se la cosa, come è incominciata, cosi finirà.

Vtrum res eum sinem, qui principio respondeat, a principio non dissentiat, non discrepet,

K 3 habi-



me de 'buoni.

extrem

ir, extre.

milia fin

itura, fi.

Picari non

, altro on-

mento, or

o mirso, bo attell

nibil, pre-

curam, f-

libertaten uli, fina

m, props-

e mi am:

lettero =

esto il fine,

KW TOZAK

ec erit, il

im: epijo

an pondi

non è le.

io, e bris

an è ari

Virum bonum simulatio non decet: non cadit in uirum bonum simulatio: ab omni simulandi studio uir bonus longe abest: non decet simulare: sigmenta non probatur: aliud sentire, co loqui, non esus est, qui uir bonus baberi quelit: uiri boni non est singere: artem simulandi qui sequitur, bonorum in numero non est, bonorum numero excluditur, longe a bonorum consuetudine discedit.

Fornire.

Non so come fornire il mio ragionamento, có qual fine chiuderò il mio ragionamento, come a fine

condurrò il mio ragionamento.

Quemadmodum exitum expediam instituta orationis, non reperio: non uideo qui possim instituta orationi sinem imponere, quo sine institutam oratione claudere, absoluere, persicere. Attendi a fornire affatto la guerra, a por sine alla guerra, a condurre la guerra a sine, ad espedire la guerra.

In eam curam incumbe, ne qua belli scintilla relinquatur, ut belli extrema deleas, ut belli reliquias persequare, atque conficias, ut prosligatum ate, confectum, absolutum, sublatum pe-

nitus bellum lætari possimus.

L'fornitol' anno del mio gouerno.

Amuum munus confeci, absolui: annuo munere sun perfunctus: absoluta est annua admi

K 4 nistratio,



Toscane e Latine. deá. res humanas facio : humanis casibus animi præstantia, uirtute, fortitudine resisto; fortuna conatibus obuiam eo, occurro, obiicio me, oppono me fortiter, atque acriter: fretus conscientia fortunam sperno: mea me contra fortunam conscientia fortem facit, consirmat, auget uiribus, ualidiorem reddit, mihi animos addit , uirtutem , uires , robur , fortitudinem , firmitatem. Forte, in uece di gagliardo. Niuno piu di lui forte bo conosciuto, piu di lui gagliardo, piu ualente, piu robusto, di maggior nerbo, di maggior forze. Neminem cognoui fortiorem, ualidiorem,

in quo plus roboris, sirmitatis, uirium inesset, qui firmior esset a uiribus, qui uirium firmitate præstaret, qui robore corporis illum anteiret, qui uiribus magis ualeret, cuius esset prastantior fortitudo.

n attigi

mei.

ia la mia

uttiglis.

, mi por-

Laggioin

ide, em

ogni su

e animon

, alle la

nimo, m

gli ardir!

auita m

remit, #

, inchit

14 Onul

te indea

t, propos

m, contra

elidus, Tr.

s:re bu

defricio

est fe 4.

a eipp

me um,

nia mmit pertun

ui : [usa, deg.

## Fortuna.

Non mi dispiace, che tuti sia dato alla mercatantia ; onde facilmente arrichirai : ma ti conforto a darti in mano della fortuna, a creder alla fortuna, a commetterti in potestà della fortuna, confidarti nella fortuna, esporti alla fortuna quanto meno potrai.

Non improbo, non displicet mihi, tuum consilium non reprehendo, quòd ad mercaturam exercendam, negotia gerenda, administranda,



Firenze. Ald.2.2.48 Toscane e Latine. 78
si tibi optime cum fortuna conueniet, si fortuna
uteris prospera, secunda, facili, heniana, se ti

resture

tibi fu:

habers.

tus, cre.

mmittai Nabilem

in ducas

TOTTING:

em in

irtung ir

Mr. Harris

ecallitus.

n tims

, Office

fato fil-

tue, M.

udined's

ti mig,

Carana B

le, je 10-

dello !!

abb:

ti fouch

primate

ris re

ebit, for

græbet. Je ti

uteris prospera, secunda, facili, benigna, si tibi erit optime, si commode tecum agetur, tran quillus erit rerum tuarum status, res tibi ad uoluntatem fluent, commodis abundabis, amicorum copia florebis, amicorum multitudinem non desiderabis; sin ages infeliciter, fortuna ute ris'aduersa, tuis commodis, atque optatis aduersabitur fortuna, inimicam fortunam experieris, tuis optatis fortuna non respondebit, ma le tibi cum fortuna conueniet, male tecum agetur, incommode tibi erit, casus aliquis rerum tuarum tranquillitatem perturbabit, perculsus fortunæ ui iacebis, languebis, iacebit fortuna tua, iacebunt res tua, aliqua te premet, & urgebit difficultas, infesta fortuna uteris, infensa, iniqua, aduersa, difficili, dura, acerba, parum prospera, parum secunda, parum facili; parum benigna; tum amicos requires, amicorum inopia laborabis, omnes te destituent, deserent, a te desciscent, discedent, recedent.

Forze.

In questa impresa metterò, adopererò, impiegherò, spenderò, consumerò tutte le mie forze:
quanto per me si potrà, tanto opererò, non risparmierò punto le mie forze: senza risparmio
alcuno delle mie forze mi adopererò: porrò ogni studio, so ogni a me possibil industria: con
tutto l'animo, con tutto il corpo mi affaticherò,

mi



mi adopererò: niuno studio, niuna opera, o dili-

genza lascierò adietro.

In arcem buius causse, insummam caussam totus inuadam, omni ui, toto pectore incumbá: agam pro mea uirili parte, pro mea parte, pro uirili, pro uiribus, toto pectore, cunctis uiribus, omnibus neruis, omni meo studio, quantum est in me, quantum in me positum, in me situ, quoad possum, quantum ualeo, quantum quidé præ stare ipse possum, quantu consequi uiribus licet: contendam omni studio: summe conabor: enitar omnibus tum animi, tum corporis uiribus: conferam ad hanc rem omnes uires, omnia studia, quidquid erit in me industria, opera, cura, diligentia: minime parcam uiribus: elaborabo pro urribus: nullum studium, nullam operam, aut industriam prætermittam: dabo operam, quantum in me crit, pro eo quod in me erit.

Egli ha cercato di nuocermi con quelle poche forze, che gli erano rimase: quanto ha potuto, con quella debolezza, nella quale si troua, ha pro-

cacciato il mio danno.

Fractam illam, & debilitatam uim suam in me contulit: pro suarum uirium infirmitate, imbecillitate, tenuitate nihil non egit, mihi ut incommodaret, obesset, damnum inferret, afferret, crearet: cunctis uiribus, que illi supererant exigue, insirme, imbecille, ad meam perniciem incubuit, usus est.

Io

to fui cago

smarrite debole di

Egote

ad priftin

wi: meo bi

ceptili, co

בול סטינות

dus heres,

105, 14 11

BUAM TO THE

Hauendo com

qua, et ...

मिट्टार.

(un a

KIRTUE; , C

Lutern per

ere cape

4001,41

checit.

Ementiogli

m feguo, q

or June

prale que

Maleno

Windian !

lan, calan







Eleganze

Aptissimus, est ad omnes res: nemo est illo commodior, aut aptior: in omni re, in omni iudicio elegantissimus est, egregio iudicio perpolitus: summa est in illo ingeni suauitas, et elegan tia: nibil agit non apte, non commode, non eleganter, non laute, non uenuste, non lepide, non egregie: lepores babet, elegantiam, lautitiam, uenustatem in omni re: quidquid agit, cum lepore agit, cum elegantia, sic, ut gratiam ab omnibus ineat, ut aptior, accommodatior, idoneus magis uideatur esse nemo: proprie fatus a natura uidetur ad omnes res, natus ad omnia, appositum quiddam possidet ad omnes res.

## Gentilezza.

Questo fai non da premio, non da speranza di premio commosso, ma da gentilezza, amoreuolez-

za, humanità, cortesia sospinto.

Agis hoc non pramij spe commotus, sed humanitate adductus, benignitate impulsus, studio liberalitatis incitatus: non te ad hanc rem
utilitatis, aut pramij spes, sed humanitas, benignitas, natura facilitas, natura tua ad humani
tatem, benignitatem propensio, adduxit, impulit, incitauit: dedisti hoc humanitati tua, non
pramijs: agnosco tuam humanitatem: debet
hoc humanitati tua acceptum referri, fructus
hic est humanitatis tua.

Gior-

sifagiorne

giorno.

tat, ades

exoritur:

acuent: L

Algiomode

cuato, press

trainita

MUS: (1,

ICT MAS, CLI

Vana pur que

me, che Lan

to: lucera

pe gradita

Erit ali

illud temp

que uirtu

urtuti bon

debita mer

que sit.

k far ai quel

Gio

Man



Firenze.
Ald.2.2.48





procacciare uendetta delle ingiurie, cancellare dell'animo la memoria delle ingiurie.

sulte in-

or gious-

a, in que.

wi done

di'eti.

difricis,

abuc 111-

cum ex

satate,

eft, 111-

procin.

THEET-

11 1 2 W

quan

Nihil iudico, duco, censeo, statuo laudabilius, quàm iniuriarum rationem non habere, non ducere: quo modo quidem ego existimo, ut ego quidem arbitror, opinor, puto, autumo, sentio, ut opinio mea est, ut mea fert opinio, quantum quidem assequi iudicio possum, ut mihi suadet ratio, ostendit ratio, nisi iudicio fallor, iudicis sum expers, rudis plane sum; nihil est prastantius, laudabilius, ad laudem illustrius, quàm iniurias contemnere, nihili facere, obliuisci, ex memoria delere, minime persequi, ul-

per quanto il giudicio mi porge, la ragione mi dimostra, è somma lode non alterarsi per le in-

giurie, non riceuer passione dalle ingiurie, non

L 2 cisci



Firenze. Ald.2.2.48 Toscane e Latine.

Le iniu.

quends.

Flone m

, ultio-

are: IN

x animo

, ea laus

on boin.

indicit,

dalla di-

to e fru.

idicio, il

rist swen

ro, il pe-

Te il me-

, mon in-

e matera, "

otto.

1:15/1-

ratum,

, andi-

dicu pre

11, 2112-

M7 , COR

mceds-

MITHER IS 9

83

is, qui recte iudicat, qui optime iudicio utitur, qui iudicio ualet, præstat, excellit, facultatem habet optime iudicandi, iudicio abundat, natura debeat, an arti, bonum illud acceperit a natura, an hauserit a studio, ab arte, a disciplina; naturale, ne bonum sit iudicium, an potius in studio, arte, disciplina, doctrina, ratione situm, eiusmodi, quod doctrina tradatur, a præceptis ducatur, discatur a magistris.

## Giuramento.

Tigiuro, che la cosasta, come dico: affermoti con giuramento, tale esser lo stato della cosa: cosi Dio mi dia bene, faccia bene, mi salui, prosperi, guardi, mantenga, della sua gratia faccia degno, di ogni mio desiderio l'effetto mi doni, ogni mio desiderio a sine, a termine desiderato, ad effetto conduca: così ad ogni mio desiderio segua l'effetto: così uiua lunga e felice uita, come la cosasta così: poss' io morire: male mi auuenga: non mi uegga contento di cosa, ch' io desideri: cada sopra di me la disgratia d'Iddio, cadano tutte le bumane sciagure: uenga in odio a me stesso: uegga presto l'ultima bora: ogni bene mi manchi, se la cosa non sta così.

Iuratus tibi assirmo, iureiurando tibi polliceor, atque consirmo, eiusmodi rem esse, ita se rem habere, eiusmodi rei statum esse, in hoc statu rem esse: ita mihi Deus bene faciat, faueat, adsit: ita me respiciat Deus, seruet, tueatur,

L 3 non





priccio mi son mosso, mi ho lasciato indurre.

leo pro-

contin-

Ita min

d wolls.

licitera.

athi i a

1, trop-

t reform

beatm,

ung: to

im adver

xperia.

DITAT: R

erdat ne Gentian

fentenia merfa m

uid 170:

U.

िवासान-

100 , fer-

TC, 03

quello,

mia Call

FULLET!

e omenti

riamen-

1110 (1.

DTICELO

Omnino constitui, decreui, deliberaui meum factum purgare, probare, rationibus tueri: id mihi propositum, planeg. certum est, ut rationem reddam consilij mei: agere, probare, tueri, defendere, sustinere meam caussam prorsus uolo; argumentis minime dubijs ostendere, rationibus persuadere, non me casu, me temere, non inani quadam uoluntate repentino mentis impetu, nulla satis firma, certa'ue caussa commotum, adductum, impulsum: quod feci, ostendam iure factum, consilio factum, optimis de caussis, ratione suadente, ratione duce, certo iudicio, recte, & considerate, ita factum, ut reprehendinon possim, ut mihi temeritatem, imprudentiam, inopiam consilii nemo possit obij cere, nemo possit in controuersiam, in dubium uocare, merito damnare, uituperare, accufare, exagitare, uitio dare.

Giustitia.

La giustitia abbraccia, comprende, contiene in se tutte le uirtù: chi la giustitia possiede, niuna uirtù ha cagione di desiderare: dou' è la giustitia, iui sono tutte le uirtù: sono congiunte, attaccate, collegate con la giustitia, comprese nella giustitia tutte le uirtù: dalla giustitia dipen dono tutte le uirtù: al giusto niuna uirtù manca.

continentur, comprehenduntur: continet iusti-

L 4 tia,







raccolto, custodito, celebrato, adornato dalle

maggior lodi.

Quos nunc suscipis labores, ij te apud posteros æterna gloria donabunt, assicient, illustrabunt, ornabunt, decorabunt, tuum nomen immortalitati commendabunt, ab hominum obliuione, ab interitu uindicabunt, tui nominis famam in omnia sæcula dissipabunt, posteritati tradent, omnium sermonibus & scriptis exornandum, extollendum, celebradum, honestandum, tuendum: consequeris tuis laboribus, ne qua dies tui nominis samam delere possit, ut omnis de te posteritas loquatur, nullæ tuas laudes litteræ taceant, de tuis laudibus conticescant.

Gouernare.

Se le cose mie sossero state gouernate, maneggiate, amministrate, trattate da te, se sossero state sotto il tuo gouerno, sotto la tua cura, in tua ma no, sarebbono riuscite a prospero sine, selicemen te secondo il desiderio mio, haurebbono hauuto prospero sine, lieto, desiderato, conforme al desiderio mio.

Res mea bene & ex sententia successissent, prospere cecidissent, nihil in rebus meis accidisset incommode, si tu eas gessisses, administrasses, tractasses, curasses, procurasses, sirchus meis prafuisses, operam dedisses, si rerum mearum, fortunarum cura penes te suisset, ad te pertinuis set, si tua in rebus meis opera usus essem, si ratio

nes

Mes My

14 001

dilla

1/1

obtoner

MINE IN

effete !

fe prief

ita te M

perm, la

lo governo

e dell' at

pro unci

**Strations** 

non eader ab illins i

Clat, di

diffinition

Anna

feat, abli

opera, o

lum annu

annui im

Ho banuto

E formital

Intendo



Eleganze

Gessi maxima imperia, sustinui, administraui maximas res, summis rebus præfui: summa mibi commissa sunt imperia, credita, mandata, tradita: curam gessi rerum maximarum: amplissimo imperio non semel usus sum: magno sæ pe cum imperio fui.

Grado.

So in che grado egli è appresso te, che grado tiene,

in che grado tu lo tenga.

Noui locum, quem tenet apud te: noui, quo sit apud te loco, qui sit apud te, quanti eu facias. Non sono in grado, non in pregio, non in stima, come dourebbono, le buone arti: non sono gradite, non prezzate, stimate, riputate, honorate: non è fatto alle buone arti il douuto honore, non è portato rispetto: mancano le buone arti di quel grado, honore, rispetto, luogo, che loro è dounto.

Non, ut deberent, honesta sunt, non, quan-\*ti deberent, astimantur, non, quo deberent, quo aquum esset, loco sunt, non, quem deberent, locum obtinent, non admodum in honore sunt, dignitatis, existimationis, honoris, loci non ha bent satis, exigui pretij sunt, parui sunt, baud magni putantur bonse artes : bonis artibus bonor non est, locus non est, honor non tribuitur: bonæ artes honore uacant, dignitate carent, non colun tur, iacent, minime uigent, spernuntur, negliguntur, contemnuntur.

Grande.

meli, che i

milara, t

oltra il co

effraordin.

no, ananz

praftann

ghaint.

Maximi

grantes, ex

entuine,

unt granta

non last con-

TIS BUT LINE

quity artes

nightaine

ous par fit :

in busines

ist, aiter

acomplo, et

ma, Kaltior

Tare Conelle

Ufama fi aci

molto honor

10, effaltato

Mo al ciel

Summan

gam, mirar

Malarem

## Toscane e Latine. Grande.

87

Dicesi, che i giganti sono grandi di corpo, suori di misura, suori dell' ordinario, senza paragone, oltra il costume naturale, sono di grandezza estraordinaria, inusitata, maggiore dell' ordinario, auanzano gli altri huomini di grandezza, soprastanno a gli altri huomini, sono altissimi di satura.

distatura.

ninistra.

· Jumma

mandata.

um: an-

nagno (s

ido tiene,

noui, quo

eu facus.

ima, 00-

mo grali-

Sta romor

nore, mi

, che lon

on, qua-

leberent,

deberer,

ore fint,

oct non hi

nt, band

mes hour

wr: bone

ton coluit

r, negli-

rande.

Maximi inter ceteros homines feruntur esse gigantes, extraordinaria, inusitata, immensa ma gnitudine, magnitudinis immensa: uastissima sunt gigantum corpora, horribili magnitudine: non sunt gigantes cum ceteris hominibus corporis magnitudine conferendi: nemo nostrum est, qui gigantes magnitudine adæquet, qui gigantum magnitudinem æquet, assequatur, qui gigantibus par sit: excellunt gigantes magnitudine inter homines reliquos, ceteris hominibus præstant, antecellunt: gigantium magnitudo caret exemplo, extra ordinem est, præter naturæ mo rem, uastior est, quàm mos naturæ ferat.

Di quel gouerno grandissima lode riportò, lodeuole fama si acquistò, uenne in gran riputatione, di molto honorata opinione, sommamente fu lodato, essaltato, su celebrato il suo nome, inalzato

infino al cielo, sublimato.

Summam ex eo munere laudem, eximiá, egre giam, miram, mirificam, infignem, immenfam, fingularem, unicam, incredibilem, excellentem,

præ-



# Toscane e Latine.

iam, sen

rem, no

eft, ade.

n peperil,

lente, uni-

ofamente,

era, qua.

a, quati

offail on,

to esprime

ma colpen-

e è, quoi-

la miente,

17.1 mode.

Cura, fum

mente, fun

Argordma-

e Templo,

a, nuova,

maniera,

credenza,

ionedilis.

## ST. N. 7.2 1

יות, כאם

100 100

88

etiam atque etiam, maxime, mire, mirifice, incredibiliter, fingulariter, unice, egregie, infigniter, cum primis, in primis, præcipue, apprime, admodum, maiorem in modum, mirum in modum, mirandum in modum, supra modum, extra modum, oppido, eximie, maximopere, non uulgariter, non mediocriter, non minime, non ad aliorum exemplum, non ex cómuni consuetudine, non ut solet, non ut mos est, non more, non ordine, non aliorum exemplo, extra morem, extra ordinem, præter exemplum, sic, ut nibil magis, nibil supra, nibil ultra, nibil tale, nibil ad illud, ut conferri nibil possit, simile, par, æquale, eiusmodi, eius generis nibil sit.

Aunertisca il lettore, che la predetta copia non egualmente tutta caderà a proposito di un sentimento; ma sie bisogno di accommodarla, e dispensarla, secondo che richiederà la uaria natura
de' concetti. a noi è bastato di raccorla, perche seruisse a significare grandezza o di quantità, o di qualità: il rimanente all' altrui giudicio
si, rimette, non essendo qui luogo d'insegnare,
doue propriamente ciascuna parola o col concetto, o con altra parola si possa coniungere. il che,
a Dio piacendo, cresciute che siano in noi le sorze dell'ingegno, e del corpo, uiuente chi alla pre
sente satica mi ha posto, & in gran maniera aiutato, perauuentura un giorno si farà.

Grasso.



Egli è grasso oltra modo; il che è segno, che non può hauere molto ingegno: tale è la sua grassezza, che lo rende simile ad un mostro: come può l'intelletto hauer luogo in cosi sconcio corpo? non è credibile, non è ragioneuole, che, dou'è tanta carne, iui sia molto spirito, iui alberghi nobiltà de concetti, copia di honorati pensieri.

nalde nei

Total cono

ne, in tutt

oo, che no

benefici da

custodiko

wliefetti

bound, c

TELD S DOOR

(10)

tuanitah

penish cot

WI WENTE.

miguam a

merit

recunque

W: gratum

Nabo tibi es

rum tuorun

mn tempor

dosum sent

mlanden

non commi

Is, ut in il

in sture n

Pinguis est, obesus est, pinguedine dissuit extra modum; quod hebetis, tardi, stupidi, inge nij signum est; quod ingenij tarditatem arguit: qui potest in tanto abdomine, in tam uasta corporis mole, spiritus locum habere, ingenio, aut menti locus esse ex illa pinguedine, illo abdomine, illo sumine nobiles, elegantes, praclara cogi tationes minime excitantur.

## Gratificare.

Desidero di sar piacere, sar cosa grata, gratisicare, sar seruigio non solamente a te, ma a qualunque è da te amato.

Volo, cupio non solum tua, uerum etiam eorum, qui a te diliguntur, caussa: cupio rem gratam facere, gratificari, seruire non solum tibi,
uerum etiam amicis tuis, seruire uoluntati, &
commodo non solum tuo, uerum etiam amicorum tuorum, inire gratiam officijs meis non a te
modo, uerum etiam ab amicis tuis; tuam, amicorum tuorum officijs meis gratiam quaro;
prastare aliquid, efficere, nauare, quod tibi,
amicis q.

Toscane e Latine. 89
amicisá, tuis gratum sit, placeat, satisfaciat,
uoluptatem, iocunditatem, lætitiam afferat,
ualde uelim.

e non può

विश्या

puol'in-

po?none

u'ètan

bi nobilta

ine difficit

upidi, inge

margut:

uasta cor-

genio, an

lo abdomi-

eclare con

gratificat

qualima

etiam ed-

io rem gra-Colsan tubi,

untati, 6

eis non att

am, and

# quero:

amicus.

Gratitudine.

Ti farò conoscere in ogni occorrenza, in ogni occasio ne, in tutte le cose, douunque potrò, in ogni tem po, che non sono ingrato, che non mi scordo de' benefici da te riceuuti, che serbo nella memoria, custodisco nella mente i tuoi cortesi, & amoreuoli effetti, che non mi sono usciti di mente i tuoi benefici, che tengo memoria di quanto hai operato a beneficio mio, che sarai da me ricompensato, rimunerato, ricambiato, riconosciuto della tua molta humanità, che hauerai da me la ricom pensa, il cótracábio, il guiderdone de' tuoi meriti.

Semper meminero, memoria retinebo, tue bor mente atque animo, nunquam obliuiscar, nunquam apud me delebit obliuio benesicia, officia, merita erga metua: memorem me tibi, quacunque se occasio dederit, obtulerit, probabo: gratum me tibi, memorem en prastabo: prastabo tibi eam, quam debeo, memoriam merito rum tuorum: gratum me nullo non loco, nullo non tempore, memorem, gratia referenda studiosum senties, experieris, cognosces: gratianimi laudem in me non requires, non desiderabis: non committam, ut ingratum me appellare possis, ut in illo ossicio, quod bene merentibus debe tur, iure me, ac merito quisquam reprehendat,

M



Firenze. Ald.2.2.48 Toscane e Latine. 90 leggiero, non del uano, non dell'inconstante, mu tabile, instabile.

, ne qui

Withrere.

poffitali

e, culou.

Edans, di.

a Macta.

n expers,

Magratu

Pallan

confeque,

is, with.

Di fint, u

as, ofici.

s, collec,

parentin

, at office

m, remit

è di gran

Tamialli,

is ef: in

Jam, 15

ide.

uctions.

0//2071,

punta dil Leggiero

Hominem grauem, certum, minime mendacem, minime falsum, studiosum ueritatis cognoui, expertus sum: nibil in eo leuitatis, aut inconstantice, nibil inane, uarium, mutabile, inconstans, nullam animi infirmitatem, nullam sententia uarietatem, nullam consilij mutationem deprehendi:magna præditum gravitate sem per cognoui: is mibi semper uisus est, qui sibi optime constet, nibil leue committat, nibil inane cogitet, non facile discedat a se ipso, agre discedat a sententia, mutet consilium, susceptam opinionem abijciat, sensum deponat, de suo statu demigret; quem nulla res facile abducat, auel lat a sententia; cuius mentem buc, & illuc, in banc, aut in illam partem, in quam uelis partem, utram in partem uelis, non facile flectas, agre traducas, cum labore torqueas: alieno tem pore nihil loquitur: nihil agit inepte, nihil non loco: idem ei uultus in omni re, eadem in omni fortuna mens est. Consideri il lettore la predetta copia, et altre simili, non solamente quanto alla lingua, ma ancora quanto alla prudenza. percioche nella uarietà dell' elocutioni, che fanno risplendere il concetto, o maggiore il rendono, trouerà sparsa alcuna uolta qualche dottrina, onde si può apprendere quelle mrtu, e quelli uffici, che lode apportano, e moito sons 2 gionenoli





Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48



#### Toscane e Latine. mparatum infert, importat: multis, & grauibus damnis us , si qui bellum regiones afficit: uebementer bellum rentatema. giones uastat, uexat, affligit, corrumpit, deijalbellen. cit, prosternit, opprimit: perdit bellum regioent, och nes, corrumpit omnia, perdit omnia, quasi flamma urit, & consumit omnia: nulla calamitas est, nullum exitium, nibil tam durum, tam aecono on ! cerbum, quod in bello regiones non sentiant, exmalane. periantur, ferant, sustineant, perpetiantur: ecphono la li quod infortunium est, ecque calamitas, acerbia liberary tas, diritas, que non ex bello nascatur, oriatur, re, arimeicreetur? nullus mali expers est, nulla uacat calimitate regio illa, in qua bellum geritur: perous neone. culsa bello, atque prostrata iacent omnia: inuemedani, a litur bello quidquid mali excogitari potest. L'incominciar la guerra è cosa spesso temeraria, il , quisting, MIDNS OFF fornirla felicemente, non solamente di fortuna, ma ancora di ualore è segno: il dar principio alunem pivile guerra nasce molte uolte da temerario consieque modu gio; ma il condurla a fine con prosperi succestra est; qu si, è argomento non tanto di fortuna, quanto tis eft, o divalore. Bellum suscipere, inire, inferre, mouere, ad belum aggredi, arma capere, ire ad arma, secagione & petemeritatis est; conficere autem, proficere, ge, guila aboluere, restinguere, ad exitum feliciter per-Visono dal duere, nictoria terminare, optato exitu con-11 Dach Di cludere, non fortunæ solum, sed uirtutis etiam gnirum estargumentum: qui bellum suscipit, is temere um creas Sape injeti



supe facit, temerario impellitur consilio, temeritatis impulsu peccat: qui uero belli extrema de let, bello sinem imponit, sinem facit, sinem statuit, belli reliquias aufert, consicit, delet, non fortuna solum, sed uirtuti quoque acceptum referre debet.

Lepido rinouò la guerra ciuile, suscitò la guerra ciuile, ch'era già spenta, sece rinascere la guerra.

Lepidus bellum ciuile inter ciues renouauit, redintegrauit, suscitauit iam extinctum, instam mauit iam restinctum, rursus excitauit, concitauit, denuo commouit, constauit, nouo bello cues implicauit, ciues in bellum denuo coniecit, magnis belli sluctibus obiecit, ex prasenti tranquillitate magnas belli tempestates commouit, excitauit.

Vna gran guerra si aspetta, si teme.

Belli magni timor impendet: res ad arma ste Etat: graue bellum in metu est: uersamur in trmore magni belli: aduentare, appropinquare, adesse iam graue bellum uidetur: graue bellun timemus, metuimus, formidamus, extimesimus, pertimescimus.

## H.

## HAVERE.

Hanno molta robba i mercanti Fiorentini: possezgono molte ricchezze: abondano di sostanze so no abondanti di facultà: hanno robba in mota copia, in molta abondanza, in gran quantitì.

R:m

Ren

uberrin

rentini.

Huuntr

fisht, low

infrusti

amplate.

Aa, bent

plare utu

Alcumination

la retail

TC, falle

1000 701

fto, appoint

Sint, a

fendat, lei

ma , dolor

at florere

tantum box

latis in rep.

[mationis

graunter, a

non latis at

toshabet a

aes, dignit

honesto des

Toscane e Latine. o, teme-Rem possident bene magnam, amplissimam, tremade uberrimam, copiosam in primis mercatores Flomem fla. rentini: divitias tenent summas: abundant, afelet, non fluunt re, copijs, diuitijs, opibus: diuites oppido acceptum sunt, locupletes, opulenti, copiosi, a re parati, instructi, firmi, bene nummati, bene peculiati: guerraci. amplares est, prolixa, copiosa, minime angula guera, sta, bene multa mercatoribus Florentinis: amenouguz, plare utuntur, prolixa, copiosa, bene multa. m, inflan Hauerea male. ut , concia Alcuni hanno a male di uedermi così honorato nelno bello a la republica, hanno dispiacere, sentono dispiaceconsecit re, fastidio, molestia, mal uolentieri mi ueggo-Centitranno cosi honorato: reca molestia ad alcuni, è mole mmouit, sto, apporta dispiacere questo mio stato honorato. Sunt, quos meus in hac republica splendor of fendat, lædat, pungat, angat, solicitet, afficiat, darma (h urat, dolore, cura, molestia, solicitudine afficimur in tat: florere me dignitate, existimatione, honore, tantum honoris mihi haberi, tantum mihi digniunquare, ne bellun tatis in republica esse, auctoritatis, gratia, exi stimationis, splendoris, non nulli moleste ferunt, extime 6grauiter, acerbe, agre, inique, iniquo animo, nonsatis aquo animo, non facile, non leuiter, non patientes: tangit animos quorundam, solicitos habet quosdam hic splendor meus, hac speposse. cies, dignitas. fanze | Honesto. n moll L'honesto deue essere anteposto all'utile: deuesi al untit. RW 1'ho-



Toscane e Latine. la tenere 94 Deseri a te, destitui patrem, tot affectum gior fil. incommodis, inopia, naletudinis, senectutis, honefor minime honestum est, haud æquum est, haud Zare, ... par est, minime rationi consentaneum est, non decet, non conuenit, non oportet, ius non est, raponer. fas non est, nefas est, iniquum est, flagitium est, lum feite criminis est, turpe est: ut parentem deseras afflictum inopia, morbo, senectute, in summis ngir, quan constitutum difficultatibus inopiæ, naletudinis, r, facer, senectutis, honestum non fert, non patitur, deconejo ratio non concedit, non permittit: si patrem deritare, cl Stitues, culpam committes, flagitium facies, orfan poflagitiose facies, inique, iniuste, inhoneste, tur-125, 920 piter, improbe, prater honestum, aquum, ius, interior, contrabonestum, aquum, ius, non, ut bonenobis desit stum suadet, non, ut aquum est, ius est, par stile conten est, decet, conuenit. 15,000 Honorare. debet eller Lodo il tuo costume, di honorare, riuerire, osserutile, conuare, hauer in grado piu tosto i uirtuosi, che i wim ad 16 ricchi, porta: bonore, riuerenza, osseruanza, offil desa rispetto a coloro, che uirti posseggono, non a tionem No quelli, che de' beni della sortuna abondano. Placet mihi, probatur, ualde satisfacit mos, neragion, & consuetudo tua, landem tua consuetudini tri non flags buo, quòd eos colas, uerearis, obserues, in homports, L nore habeas, honore, obseruantia, studio prolom tuops sequaris, honore afficias, observantia colas, 1112 711 quod ijs honorem habeas, tribuas, prastes, ob-Defen Ser-



servantiam, ac studium præstes, qui virtute potius, quàm divitijs abundant, excellunt, eminent, valent, qui sunt a virtute paratiores, quàm divitis, quos virtus potius, quàm divitiæ, commendat, qui virtutem magis, quàm for tunæ bona, possident.

Honore.

Benche io ti conosca nell' amicitia poco stabile; non dimeno ti honorerò, procaccierò l'honor tuo con quanti modi potrò, ogni mia cura nell'honor tuo, nell' accrescerti riputatione, nel procacciarti ho nore impiegherò, metterò ogni studio, porrò ogni diligentia, & industria, sarò fauoreuole all'honor tuo.

Etsi te in tuenda, colenda, conservanda amicitia satis leuem, parum constantem, minus firmum cognoui; a me tamen omnia in te ornamenta proficiscentur: nullum in te ornando, honestando, colendo locum, aut tempus, nullum studis genus, officis, observantiæ prætermittam: fauebo tuæ dignitati, existimationi, honori nullo non loco, nullo non tempore, quibuscunque rebus potero: conseram, referam, intendam ad honorem, ac dignitaté tuam omnia mea studia, officia, omnem industriam, curam, operam, diligentiam: sigam & locabo in tua dignitate omnia mea studia: augebitur, amplisicabitur meo studio tua dignitas: accessio tibi dignitatis meo studio siet: tuæ dignitatis acccessiones meo studio

con-

consequ

codeers

pulmi, cl.

110 , pati

ledi, opp

ulturam

MITALEST

110720, B

direct,

La robba

Tobba,

gurares

allogrado

Lator

digitatis a

Cadjorts

Je, addit

ien tuam

phycatam

tate anctio

meflica re

quam ante

twice bonis

. primo ricor

babbi cura

all'honore

occhil' bo

Viola

Toscane e Latine. uirtute 95 consequeris: meum studium honori tuo nullo loliunt, eco deerit . ratiores, Duolmi, che sia offeso l'honor tuo, che riceua danvam divino, patisca ingiuria, sia mal trattato. quam for Violari tuam dignitatem, imminui, offendi, ladi, oppugnari, damno affici, iniurias pati, detrabi de tua dignitate, minui, adimi, auferri, abile; non iacturam fieri tuæ dignitatis, inique patior. NOT THO COR Io mi rallegro, che ti ueggo esser diuenuto e piu ho bonor two. norato, e piu ricco, esser cresciuto e di honore, e acciarti (v) dirobba, esserti cresciuto l'honore parimente e dio , porro la robba, hauer fatto acquisto e di honore, e di robba, esser uenuto in maggior grado, in magaugrenole gior pregio, salito a maggior riputatione, a piu kanda amialto grado di honore. Lator, quòd magnas tibitum fortuna, tum m , mais dignitatis accessiones uideo esse factas: multum inte ornarando bo-& adfortunam, & ad dignitatem tuam accessisse, additum esse; tum fortunam, tum dignita 15 , THE THE tem tuam magnopere creuisse, auctam esse, amtermittim plificatam esse; ualde te fortuna simul & digni-MINOTI NAtate auctum; quòd tua sit dignitas illustrior, do-Bu (current tendam si mestica res amplior, quòd & honore magis, quam antea, florere, & abundare caperis forlez (tudia) tunæ bonis, uehementer gaudeo. operam, Il primo ricordo, che iotido, si è questo, che tu ignitate ohabbi cura dell'honore in tutte le cose, tu miri abetur meo all'honore, tuti proponga, metta inanti a gli icaris med occhi l'honore, niuna cosa tu operi, niuna pensi, neo frudio (011-





Ex omnibus virtutibus nulla est, qua magis hominem deceat, magis in hominem conveniat, in hominem cadat, ad hominem pertineat, homini magis propria sit, quam humanitas: cum om nes virtutes, tum una in primis homini colenda humanitas est: ita decent hominem virtutes omnes, ut primum sibi locum vindicet humanitas: ita colenda sunt, ita expetenda, ita diligenda virtutes omnes, ut prater ceteras amplestenda sit humanitas: inter omnes virtutes una maxime lucet, eminet, excellit humanitas: quarenda sunt

CT: 111.07:35

mit 15: 11

, paterfect

משלטיקיד נו

n petential

edechie

a l'hant



Toscane e Latine. lainpri tes uirtus erexit: nobilitantur, atque honestanic inter tur uirtute multi, genere ignobiles, & obscuri. Ignoranza. maggin Non è da marauigliarsi, se spesso pecca, chi è piu au pronto ditutti ignorante, chi sa meno di tutti, chi è di tut , benign ti inferiore di sapere, chi non ha punto di scienza. nanita m Non est, cur miremur, si sape labitur is, qui LCLOTO POR est omnium imperitissimus, maxime rudis, maxime insciens, cuius ignorantia, inscitia, inscien lat bionatia summa est, qui omnes inscitia uincit, çui nes official fit, minem inscitia parem inuenias, quem omnia lanagis adhi tent, qui nibil prorsus nouit, omnium rerum lande fil ignarus est, nibil omnino uidet, nullam partem undet ,di doctrina tenet. ellet bune-E' gran uergogna effer ignorante, non hauer notitia emo eft ilde' fatti della sua patria, non sapere i fatti della fich fludio sua patria. Turpe in primis est, dedecus est, in patria peregrinari, hospitem esse inijs rebus, quæ ad patriam pertinent, ea non tenere, scientia non ie, di bal comprehendere, usu, doctrinaq. non percipere, in quibus patriæ res agitur. mente, la indum Impaccio. Gran dispiacer ho sentito, intendendo che coloro ti aurts. danno impaccio, trauaglio, disturbo, molestia, ma fortis a' quali tu hai fatto benefici grandissimi. iorum 13 Valde sum commotus, cum eos audiui nego-, 1970 tium tibi facessere, molestiam exhibere, molestos , atque esse, infensos esse, solicitudinem inferre, te uetate last xari,



xari, iniurias acccipere, affici molestia ab ijs, de quibus ipse bene meritus es maxime, qui summa tibi beneficia debent.

Questa cosa è di grande impaccio, di gran fastidio, non è di poca occupatione, non è di leggier cura,

non richiede picciola diligenzia.

Hac magni negotij res est, admodum operosa, occupationis non exigua, eiusmodi, ut curam, ac diligentiam non mediocrem postulet, non leuiter curanda, non frigide, aut languide agenda, trastanda uideatur.

Imparare.

Impariamo molte cose dall' esperienza: l' esperienza molte cose c'insegna, ci da notitia di molte co se, ci sa sapere molte cose, è cagione che molte cose impariamo, appariamo, apprendiamo, im prendiamo, conosciamo, intendiamo, è maestra di molte cose, è guida per condurci alla scienza di molte cose: nell' esperienza, nella pratica, nell' uso è riposto, dall' esperienza, dalla pratti ca, dall' uso dipende l' intelligenza, la notitia, la cognitione, la scienza, la dottrina di molte cose.

Multa discuntur, percipiuntur ab experientia: multarum rerum scientia, cognitio, intelligentia, doctrina capitur, sumitur, hauritur ab experientia, & usu: multa cognoscuntur experientia duce: multarum rerum magister est usus, multa docet, ostendit, patefacit: uiam aperit usus ad multarum rerum scientiam: erudi-

mur

mur uale

tie teneb

rerum el

rerum |ca

cuti, expi

Sono alcuni d

impairi/co

uentano, t

09111 00/4

panento.

Matos

wennes, que

mescant,

terreantur

tur, metu t

Suscipiant:1

tem, tenuit

terret, perti

turbat , in ti

impazzi talm

Jenno mai p

corfe: smar

le tello:din

Vidolor

animi sensi

m perpetu

quam redie

Toscane e Latine. ab iis, de 98 mur ualde, instruimur, expolimur, ex ignoran 1 Summa tiæ tenebris educimur, ad scientiam multarum rerum experientia duce peruenimus: multarum fastidio, rerum scientiam consequimur, experientiam se gier cura, cuti, experientia docti, experientia magistra. Impaurire. m opero-Sono alcuni di cosi uile, e cosi debole animo, che li, ut cuimpauriscono per qual si uoglia accidente, si spapostulet, uentano, temono, riceuono temenza, a' quali languide ogni cosa dà temenza, porge paura, genera spauento. Multos ita pusilli, infirmiq. animi uideas, inesperien. uenias, qui ad omnes casus extimescant, pertifi molte co mescant, timeant, metuant, terreantur, deche molte terreantur, perterreantur, timore commouean tur, metu perturbentur, afficiantur, timorem 21.2mo,18 e maetra suscipiant: multos, ob infirmitatem, imbecillita La fcienza tem, tenuitatem animi, quilibet casus terret, deterret, perterret, perterrefacit, metu afficit, per oratica, turbat, in timoré conijcit, ad timorem impellit. alla pratti notitia,4 .Impazzire. Impazzi talmente per il dolore, che non ripigliò il nolte cole. senno mai piu: caddè nella pazzia, entrò, trasexperient corse: smarri l'intelletto: perdè il senno, usci di o, mich se stesso: diuenne pazzo, forsennato: usci di mente curitur 10 Vi doloris ita insanut, ut mentem, rectum ontur exgifter est animi sensum, rationem nunquam receperit, in perpetuum amiserit, ad sanitatem nun-· Want 1. quam redierit: insania morbo ita est affectus, in Te : er wit THE THE morbum







lmages reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Ald.2.2.48

#### Toscane e Latine. IOO la, mea uero agitur maxima: hoc ad tuas res e troppo momenti nihil habet, uim nullam habet, minialamente mum ualet, ad meas ualet in omnes partes, mul oppo dutum interest, refert, multum habet ponderis. e, chefo-Impresa. Coloro, i quali a grande impresa si mettono, meinere my ritano di essere lodati, quantunque non riesca lo , mandas, ro il pensiero: nelle honorate e nobili imprese. arg super benche l'effetto non succeda, lode però si merimagnine. ta: è cosa bella, honorata, degna di lode, nelle on exigue, magnanime imprese ottenere il primo, o il secon atis atebi do luogo, se il terzo non si può. n imperal Qui facinus coregium aggrediuntur, ijs, etiam si non succedat, laus tamen aliqua debetur: quello, che qui ad res præclaras animum aduciunt, animum : in quefa adiungunt, sese applicant, sua studia conferunt, i qua oz præclaris in rebus industriam suam exercent, operam ponunt, i, uel si spem fortuna frustreagitur : M tur, fallat, uel si spei exitus non respondeat, ut id, quod uelint, minus assequantur, ut, quò spe collocata oc interest

præclaris in rebus industriam suam exercent, operam ponunt, ij, uel si spem fortuna frustretur, fallat, uel si spei exitus non respondeat, ut id, quod uelint, minus assequantur, ut, quò spe Etant, minime perueniant, omni tamen excludendi laude non sunt, aliqua tamen eos ornari laude æquum est: magna suscipientibus, ad res egregias, nobiles, præclaras, eximias aggredientibus, uel si frustra labor suscipiatur, inanis opera sit, non plane feliciter, non prospere, non optime, non omnino ex animi sententia res cadat, habendus tamen honor est: præclara conan tes, in secundis, tertij sque, si consequi prima non liceat,

es:bocta

, ut onn

EU1, 1000

rta molis

mea mu

incum;

in boc nui



Toscane e Latine. 101 re, obscuris dare lucem, splendorem afferre: obscura illustrare.

mam glu

nma pe.

e frustrer

Menion.

EN CIET LA

K71/21/20/1921

ates egre.

Ice lere.

tu time.

7272:16

ma.

factions a

id finftinere

unitum tin

CHING de

e fit, quar

operusim,

V, 94.25 21-

ofulet d, uis, sust-

172.

totis min-

le baffe, e

, effent

161

Inalzare.

Tu inalzerai il tuo nome con la liberalità: in alto e fublime luogo la tua lode porrai: a fomma lode peruerrai.

Tuum nomen liberalitate extolles, efferes: tuam laudem excelso, sublimiq. in loco, atque in illustri quadam specula liberalitatis costituet, collocabit: ad summam laudem, ad summa, ducem secutus liberalitatem, duce liberalitate, peruenies.

Incendio.

Questa notte è suscitato un grande incendio, gran fuoco è acceso.

Hac nocte non mediocre excitatum est incen dium, uehemens ignis est accensus, ades multa conflagrarunt, combusta sunt, igni corrupta sunt, consumpta, absumpta: grauis admodum periculi, summi damni exorta flamma est.

Inciampare.

Chi è, che non inciampi, non intoppi, e non cada nel la tanto difficile, e tanto incerta uia del mondo?

Quis est, qui non offendat, non labatur in tam difficili, tamá. lubrica rerum humanarum uia? cui timenda offensio non est? cuinam effugere, ac uitare offensionem licet? quis ad offensionem præstare sibi quidquam possit.

Inclinato.



sei entre

absoluti

acrude

operis,

est ut op

tra princi

aggressus

longe diff

fed perp

Softengo doll

tolerabili

comporta

non si pui

reacols

Stineo, 91

non sum

res mes

guntur,

in me tan

nem que

Troppo inco

Tanin

Opu

Di molti segni ho compreso, che tu sei inclinato natu ralmente, che la tua natura t'inclina, ti conduce, per natura tu pédi nel brutto uitio dell'auaritia.

Multis argumentis inclinatum, ac natura propensum te ad turpissimum & exsecrabile uitium auaritiæ, iudicaui: quod multis argumentis potuerim conijcere, colligere, intelligere, suspicari, ad auaritiæ uitium natura propendes, tua te ad auaritiam natura ducit, auaritiæ studiosus es hortante natura, naturali quodam studio ad auaritiam inclinas, sequeris auaritiam quadam naturæ inductione.

Incolpare.

Tu lo incolpi a torto: tu l'accusi senza sua colpa:

colpeuole il fai senza cagione.

Accusas, culpas immerentem: expertem cul pæ, uacuum a culpa, remotum a culpa damnas, in iudicium uocas, reum facis, persequeris: uitio tribuis, uitio uertis, fraudi das immerenti, ei, qui culpam non commisit, culpæ sibi conscius non est: confers culpam in expertem criminis, insontem, immerentem, innoxium: exagitas illum, in culpam uocas, in infamiam uocas, adducis, iniuste, sine caussa, iniuria, immerito, contra quàm ius est.

Incominciare.

Tu non hai fornita tutta l'opera, anzi l'hai solamen te incominciata, le hai dato principio, a pena ui sei sei entrato.

llo natu

onduce.

waritia.

natura abne in-

rgumen-

gere, fu-

pendes,

ritis fig.

lodem fly

anarition

Sua colpa:

bertem a

ulpa dan-

enfequers

mmerent

e libi con-

tem crimi

m: exin.

im wold

imment

i folames

a pena #

Opus non modo non perfectum, confectum, absolutum, ad ungem factum, sed inchoatum, ac rude reliquisti: tantum abes a perfectione operis, ut principia uix appareant: tantum abest ut opus ad sinem perduxeris, ut minimum ul tra principia processeris; ut in ipsis pane principis constiteris, haseris: uix opus instituisti, uix aggressus es: operis initium fecisti, a sine autem longe distas: rem tu quidem habes institutam, sed perpolitio requiritur: instituta res est, non perpolita: operis tu quidem fundamenta iecisti; fastigium adhuc tamen nullum uidemus, nullum extat.

Incomportabile.

Sostengo dolore incomportabile, insopportabile, intolerabile, il piu graue del mondo, tale, che comportare, sopportare, tolerare, sostennere non si può, reggere a cosi duro affanno, resiste-

re a cosi fiera passione non si può.

Tantum doloris, solicitudinis, acerbitatis sustineo, quantum ferri uix possit: ferendo dolori non sum: impar dolori sum: impares dolori uires meæ sunt, ad dolorem insirmæ, dolore franguntur, uim doloris minime sustinent: roboris in me tantum non est, ut acerbitatem tam grauem queam perpeti.

Inconsiderato.

Troppo inconsiderato ti conosco, troppo impruden-

te,



Toscane e Latine. 103 erario. scendam, si tam ingratum hominem, tam imme entem, morem officij, prosegui nouis officijs nolui: non Ttem 71 uereor, ne quis mihi tribuat, adscribat, assignet. me, org. inconstantia, leuitati; ne quis in me inconstansensus, tis animi, leuis, mobilis, instabilis, parum sirmi cipitem, uitium conferat; ne quis mihi notam inurat inconstantia; ne inconstantia nomine male audiam, suspectus sim; ne accuser, quasi parum in bito, luofficio constans, quasi discesserim a pristina con-1, [171 suetudine, quasi desciuerim a me ipso. emoo Sen Incredibile. resto, ore Questa cosanon è credibile, non è da credere, non e benche è degna di essere creduta, non è tale, che si debpoo del To ba, o possacredere, che sia dadarle credenza, emente. sia d'hauerle fede, non ha simiglianza di uero, TO. ha sembianza di menzogna. Credibile non est: credendum non est: non est patro, per ut credatur, ut credi possit, ut habenda sides uideatur: fidem superat : uerisimile non est : men ACCULTANT, dacium uidetur : mendacij speciem habet : menim, will dacium præsesert : ueritatis imaginem nullam ostendit: eiusmodi est, ut side careat, ut adiungi nte, ferm fides nulla possit. cofi trigra-Increscere. M' incresce di esser uiuo, poi che morte mi ha tolto reconstanchi di ogni allegrezza mi era cagione: emmi gra ggierez. ue la uita: pesami la uita: mi spiace di esser uio, che mi uo: la uita mi è noiosa. Vita me tedet: uitam fastidio: uitam mihi pertim! acererd m.

bam puto: acerbe uiuo: molesta, grauis, amara prorsus mihi uita est: ægerrime, molestissime, porsus misere uiuo; quando mihi mors eum eripuit, ex quo mea gaudia, meæ lætitiæ manabant omnes.

## Incrudelire.

Non è mai da incrudelire uerfo i figliuoli: non è da usar crudeltà uerso i figliuoli: niuna ragione può difendere quella crudeltà, che contro a' figliuoli

si adopera.

Sæuire in filios, sæuitiam aduersus filios exer cere, crudeliter agere cum filijs nunquam debemus: tanti esse nihil debet, ut crudeles in liberos simus, ut crudeles nos liberi nostri experian tur: si quid agitur cum filijs, crudelitas absit, nunquam crudelitati locus sit.

## Indarno.

Horami aueggo di essermi affaticato indarno: l' effetto mi dimostra, che non ho bene impiegata l'opera mia, che ho speso male il tempo, ho gittata uia la fatica, uanamente ho sperato, ho son data la mia speranza sopra deboli ragioni, cieca speranza mi ha guidato, ho seminato in sterile campo, nell'arena.

Nunc me sentio frustra elaborasse, inanem laborem suscepisse, spes meas insirmis, & labantibus fundamentis esse nixas; me ducem habuisse, ducem secutum esse incertam cacamás spem, arido solo, infructivoso campo, arena

Semina

semina

ceptus:

operann

Audium

LINO WINEY

boute le f

del vivere

delcorpo

mate, tib

gaşlardı

men gaga

lone, men

letue forze

centio o . I

Vires co

Tut, com

out, abiti

lita, moon

was, libi

mtempera

uxuriose t

allitatem

euxit, mir

nus nalen

mbecillion

Toscane e Latine. 104
semina commisisse, mandasse: imprudentiam
consilis mei exitus rei mihi declarat: spe sum deceptus: ductus sum inani studio: laterem laui:
operam male posui: oleum & operam perdidi:
studium inutiliter consumpsi, locaui, posui.
Indebolire.

olestissi-

ors eum

itie me

non è de

igione pur

filios exp

equipm de-

eles in libe-

ri experim

litas absit,

lamo: l'el-

implegati

po, hogi-

ato, bo for

tions, ciers

tom feril

e, inches

15,64

ducemb

CACAMA

o, arend femini Il tuo uiuere poco regolato, e dissoluto ti ha indebolite le forze del corpo: deboli sono diuenute le forze del tuo corpo per la poco regolata maniera del uiuere: l'intemperanza del uiuere le forze del corpo ti ha tolte, ha diminuite, sminuite, sce mate, ti ha leuato parte delle tue forze, della tua gagliardia, del tuo uigore, della tua uigorosità: men gagliardo, men robusto, men forte, men pos sente, men uigoroso ti ha renduto: sono scemate le tue forze per il uiuere troppo disordinato, licentioso, smoderato.

Vires corporis tibi minuit, diminuit, imminuit, comminuit, infirmauit, debilitauit, ademit, abstulit, afslixit uitæratio minime moderata, incontinentia, intemperantia, nequitia, luxus, libido: uita immoderate, incontinenter, intemperanter, dissolute, nequiter, sine modo, luxuriose traducta, ad infirmitatem, ad imbecillitatem, tenuitatem corporis te redegit, adduxit, minus te sirmum, minus ualidum, minus ualentem, minus robustum, infirmiorem, imbecilliorem reddidit.

Indegno.

Eleganze Indegno.

Tu sei indegno, non meriti di esser lodato: non hai, operato di maniera, tali non sono i tuoi meriti,

che tu debba esser con lode essaltato.

Laude indignus es: indignum te laude præbui sti, ostendisti: non eum te præbuisti, præstitisti, ostendisti, probasti, non ita egisti, non ita te gessisti, non ea gessisti, non ea tuæ uitæratio suit, non eiusmodi sunt meritatua, non te talem uidimus, cognouimus, sensimus, experti sumus, non is nobis cognitus es, ut afficiendus, ornandus, decorandus, honestandus, efferendus, extollendus laude sis; ut laus in te conueniat, tibi debeatur; ut laudis præmium, quasi tibi debitum, possis exigere; ut laus, quasi tuis meritis debita merces, persoluenda tibi esse, tribuenda, deferenda uideatur.

Indigestione.

La indigestione molti giouani conduce a morte: periscono molti giouani per il troppo mangiare, per la troppa copia del cibo, per non digerire

il troppo cibo.

Multos adolescentes conficit, perdit, immatura morte afficit cruditas, crapula, immoderata, dissoluta uictus ratio: largiore, uberiore, pleniore cibo utuntur adolescentes, quam ut stomachus, digerere, ferre, sustinere possit, quam ut uitæ conducat; id quod sæpe illis immaturæ mortis caussam attulit.

Indiscreto.

Nonri

merit

741.58

mode

tur, I

DUTIN

elt mon

fulte, p

temer a

deratus

Noneday

Hare,

Mare Co

Jo dell'

qualiè

I puo fa

gmare.

dasegui

puo fa

# Toscane e Latine. Indiscreto.

105

Non riusci nella corte di Roma, per esser buomo indiscreto, inconsiderato, poco moderato, poco modesto, di poco giudicio, di poca prudenza,

pocosenno, pocaragione, temerario.

: non ba

n meriti

ude prato

preflitiff.

nitate gel

ratio fat

e talem up

erti unio

erendus, er-

nnemat, in alt tibi deli

turs merra

tribuend.

ce a more

o mangan

non digeral

rait, inst

, monodo:

, uberion,

auam mil

polit, qui

11115.32

discreto

Locum in aula Romana non habuit, locus ei non fuit, ob immodestiam, impudentiam, temeritatem, imprudentiam, immoderatam uitæ rationem, quia parum modestus est, non satis modeste uiuit, modestia, modo, ratione non uti tur, modestiam ignorat, longe abest a modestia parum modestis est moribus, de modestia nihi la borat, nullum ei modestiæ studium est, expers est modestiæ, iudicij, prudentiæ, rationis, temere agit, impudenter, sine ratione, sine modo, immoderate, immodice, inconsiderate, inconsulte, prorsus sine consilio: quia inconsultus est, temerarius, imprudens, inconsideratus, immoderatus, immoderatus, immoderatus, immodestus, immodicus.

Indouinare.

Non è da ragionare intorno a cose, le quali indouinare, antiuedere non si possono, alle quali arriuare col pensiero, con l'imaginatione, col discor
so dell'intelletto non si può, l'auenimento delle
quali è dubioso, incerto, oscuro, occulto, non
si può sapere, delle quali niuno può sapere, imaginare, discernere quello che s' habbi da essere,
da seguire, da succedere, accadere, auenire, non
può sapere l'auenimento, il fine, gli accidenti,
O l'ul-



l'ultimo effetto.

Abstinendum est earum rerum sermone, omittendus est, dimittendus, prætermittendus, abijciendus earum rerum sermo, suscipiendus, inducendus, habendus ijs de rebus sermo non est, qua posita non sunt in coniectura, minime a con ie Etura pendent, a conie Etura procul absunt, extra coniecturam sunt; quas coniectura ante cape re, pracipere, prospicere, prouidere, assequi, con ijcere, coniectare, augurari, dininare non licet; que sunt eiusmodi, ut eas uaticinari, ad eas con iectura propius accedere, de ijs certo conicere, certam coniecturam facere, certus uates esse, coniector esse nemo possit, de quibus difficilis admodum coniectura, incerta, & obscura diuinatio, obscurum augurium est, in quibus quid futurum sit, euenturum, quid afferre, parere dies, casus, fortuna, sors possit, suspicari non licet. Indugiare.

Non posso piu indugiare, dar indugio alla cosa, dimorare, far dimoro, dimoranza, dimora, tardare, ritardare, prendere alcun' indugio, allun gare, prolungare, menar in lungo, metter tem

po, piu oltre aspettare.

Morari diutius, moram facere, moram interponere, procrastinari, differre, diem ducere, referre me in aliud tempus, rem proferre, ducere, producere, protrudere, protrahere, extrahere, in aliud tempus reservare non possum.

Indugio.

Senzi

As

Io non

me a

10 64

qual

post pell fins

Tucerc

me,

nor y

pre,



106

Indugio.

Senza ueruno indugio mi porrò alla impresa, senza troppo indugio, senza dar alcun' indugio all' opera, senza dimora, dimoro, dimoranza, sen za tardanza, prestamente, tosto.

Rem aggrediar sine mora, absque mora, statim, confestim, e uestigio, nulla mora facta. A questa copia si puo aggiungere quella, che è

posta sotto la parola, Incontanente. Indursi.

mone, o-

uttendus,

miendus,

no non eff.

mine a con

ibsunt, ex-

a ante cape

a Tequi, con

re non licet;

ad eas con

o convicere,

uates elle,

difficilis ad-

ura duna-

ibus quid fu-

parere di-

are non licet.

Macofa, di-

imora, tar-

lugio, allun

metter ten

oram inter-

m ducere,

erre, duce-

ere, extra-

ossum.

Indugio.

Io non potrò mai indurmi, dispormi all' andare 'a parlargli: non potrò ottenere dal mio animo, im petrare da me stesso, durerò gran difficultà, sosterrò molta fatica, difficil cosa, e molto laborio

sa mi sarà l'andare a parlargli.

Vt illum adeam, ad illum accedam, illum me conferam, illum alloquar, sermonem cum illo habeam, illius uultum subeam, adduci nunquam potero, impetrare ame non potero, impe rare mihi non potero, persuadere ipse mihi non potero, neque adduci mea sponte, neque ulla im pelli ratione potero: nihil mihi difficilius, laborio sius, molestius, nihil maioris negotij, quam ut cu illo sermonem iungam, ut illi sermonem edem.

Infamia.

Tu cerchi d'infamarmi, di generarmi un brutto no me, di pormi in infamia grande, di macular l'ho nor mio có eterna infamia, uituperarmi per sem pre, rendermi infame in tutti i giorni di mia uita.

Vehe-

Vehemennter studes de mea fama detrahere, meam famam lædere, detrimento afficere, obesse, nocere, officere mea fama: id agis, ut aternas mihi infamia notas inuras, ut ijs meum nomen sordibus, ijs maculis afficias, inficias, inquines, inspergas, eas meo nomini sordes, eas maculas inucias, inspergas, inferas, quas nulla dies, nulla deinde res possit eluere, abstergere, auferre, delere: tuum consilium, tuum studium illud est, ut me in omne tempus, in omnes annos, in omnes mea uita dies, in perpetuum infamem reddas, infamia notes, infamia tradas, id spectas, ut perpetuo male audiam, perpetuam in infamiam adducar, æterna ut infamia flagrem laborem, ut in sordibus infamiæ nunguam non iaceam, ut perpetua uerser in infamia.

Infelice.

Molti credono di esser infelici, perche sono poueri: molti, per essere in stato di pouertà, si danno a credere di essere infelici, ssortunati, suenturati, da tutte le miserie oppressi, atutte le sciagure soggetti, in somma disgratia della sortuna, nel colmo di tutti i mali.

Videre licet multos, qui se credant, quia labo rant inopia, egestate premuntur, in summa infelicitate uersari, constitutos esse, pessime fortu natos esse, afflicta penitus fortuna esse, miserri ma condicionis esse, omnibus malis affligi, omnibus miserijs opprimi, omnibus infortunijs ue-

xari,

10 11.309

MILE

F

(MAIN

COURT

抑机剂

12,70

Tanta fa

grane

ricolo

Ih

eff, it

fratt

bo fit a

lofe, d

eum a

O eins

ret, in

ret me

Toscane e Latine. ahere, 107 xari, se redactos esse ad summam infelicitatem, e, obprorsus infeliciter, miserrime, pessime secum a-, ut cgi, suas rationes, suas fortunas pessimo loco esse, meum afflictas, euersas, perditas esse, fortuna se iniclas, inquissima, aduersa, graui, infensa in primis uti. ies, eas Io nacqui per non hauer mai bene, peresser sempre us nulls misero, per gustare a tutte l'hore un' amarissitergere, ma fortuna, per sostenere tutte le angoscie, pro-Studium uare tutti i mali. wnes an-Fatum hoc meum est, ut miserrima quaque tuum insustineam: hæc mibi nascenti dicta lex est, ea ui etradas, deor condicione natus, ut amarissimam fortunam rpetuam in omni uita degustem, nihil ut boni uideam in uia Hagrem ta, nihil ut mali non subeam, sustinea, perferam. WATER TROPS Infermarfi. Tanta faticanel uiaggio sostenne, che infermò di graue malatia, amalò grauemente, cadè in pericolosa insirmità, su da graue malatia assalito, o poueri: danno a sopragiunto, mortal malatia gli soprauenne. mturati, Itineris laborem ita grauem sensit, expertus Cagure est, itineris labore ita est affectus, defatigatus, fractus, ut grauem inciderit morbum, ut moruna, nel bo sit affectus difficillimo, ut agrotauerit pericu me a 1260 lose, dubia uitæ spe: labor itineris ita grauiter eum affecit, afflixit, ut morbi caussam attulerit, m2111me fortu & eius morbi, qui uitam in discrimen adduceret, in quo de uita prorsus ageretur, uita uenimisern ret in dubium. 11,0mmysue-Y471 1 Ingan-

# Eleganze Ingannare.

Come si auidde essere ingannato, colto al laccio, nel la rete preso, come l'inganno conobbe, la frode

scoperse, uolle uccidersi.

Vbi se fraudatum, in fraudem inductum, fraude circumuentum, irretitum, captum, deceptum, sictis uerbis inductum, fallacijs a ueritate abductum sensit, intellexit, uidit, cognouit; ubi fraus illi patuit, manifestæ fallaciæ suerunt, pate factus dolus; ipse sibi manus afferre conatus est, uoluntariam sibi mortem inferre, consciscere, uoluntariam mortem uitam abrumpere.

Inganno.

Hauendo tu conosciuto per esperienza la natura mia, non dei credere ch' io sia persona da far inganno o frode, doueresti credere, che da me ogni frode sia lontana, ch'io sia huomo di sincera fede,

dischietta e diritta mente.

Cum ingenium meum re perspexeris, cognoueris, expertus sis, usu perspectum habeas, ipsa re cognitum, nihil in me insidiosum, aut fallax debes agnoscere: abesse me ab omni dolo, omniq. fraude, minime dolosum, astutum, insidiosum, fraudulentum, nectendis fraudibus, parandis dolis, struendis insidijs assuetum, sinceri animi, simplicis ingenij, aperta uoluntatis, recta mentis, alienum ab arte simulandi, fraudandi, fallen di, decipiendi.

Inge-

Ingeg

lotiging

77.75

ECIL

70,3

leat

effen

(08/

DE

THEYMAL

confer

Malere

71: (0)

my tu

minn

intell

ut non

tiacon

quant

Jentio medio Toscane e Latine.

108

Ingegnarsi.

Ingegnati, metti studio, assottiglia l'ingegno tuo, per trouare la uia di ristorarti di cotanto danno.

Ingenium intende, adhibe, confer huc, in hanc unam curam; intende aciem ingenij tui, acue tuum ingenium, ut aliquam tam grauis dam ni sarciendi rationem ineas, ut, quod accepisti, damnum aliqua re compensetur.

Ingegno.

Io ti giudico di grande ingegno, e tale, che maggio renon possaritrouarsi: la natura ti ha dotato di eccellente ingegno: d'ingegno pochi ti agguaglia no, niuno t' auanza: non ho ueduto ingegno simi le altuo: l'ingegno tro è senza paragone, senza essempio, estraordinario; tu accresci l'ingegno con lo studio.

De ingenij tui prastantia, ui, acie ita statuo, neminem anteferritibi posse, paucos admodum conferri: excellere te ingenio, prastare, florere, ualere, uel omnibus antecellere, uel certe nemini concedere iudico, acutissimam esse aciem inge nij tui, egregio te a natura instructum ingenio, minime te esse hebetem ad id, quod melius sit, intelligendum; eam esse ingenij tui aciem, nihil ut non uideas, assequaris, facile intelligas, scien tia comprehendas: ingenij tantum in te duco esfe, quantum esse potest plurimum: ingenium in te sentio esse summum, eximium, egregium, non mediocre, non iiulgare, non quale multis contingit,

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.2.2.48

aut fallax do,omnia. midiofum, , parandis cert animi, ette men-

undi, fallen

tcio, nel

lafrode

dultum.

um, dece-

a ueritate

mouit; ubi

erunt, pate onatus est,

onsciscere,

la natura

a da far in-

dame ogni

incera fede,

eris, cogno-

babeas josa

ere.

Inge.



tingit exquisitum, rarum, singulare, præstans, acutissimum, plane diuinum: acutum ingenium etiam arte limas.

traffari

MON ETT

non emi

reling

INMITE I

E'proprio d

moordo

Puere

appeter

tensors

petendo

rent, 10

Setu mon to n

la copia di

po mgra

troppo gr

THAS, de

TIS In cibi

des, qua

pinguedin

mia pingi

Homolto in

chel effer

mie in gri

Vitun

Ingiuria.

Se io ti hauessi fatto alcuna ingiuria, haueresti ragio ne di trattarmi a questo modo: se io ti hauessi fat to alcun torto, in alcuna cosa ti hauessi offeso, se tu hauessi da me riceuuto alcuna ingiuria, sossi stato punto ingiuriato da me, con alcuna ingiu-

ria prouocato.

Iure hac in me conferres, si quando ipse tecum iniquius egissem, iniquior tibi fuissem, iniurius tibi fuissem, iniuriosus in te fuissem, iniuriosius te tractassem, iniuriam tibi fecissem, intulis sem, imposuissem, obtulissem, si te aliqua affecissem iniuria, si a me accepisses iniuriam, tulisses iniuriam, si me iniurium, iniuriosum, iniquum, grauem, tuis commodis aduersum, infen sum tibi sensisses, cognouisses, expertus esses : si qua re te læsissem, tuus esset animus a me offen sus, molestiam aliquam accepisset: si de tuis com modis aliquando detraxissem, tuis comodis obfuissem, obstitissem, aduersatus essem : si qua esses a me lacessitus iniuria, prouocatus, comotus. Sono huomo da renderti le ingiurie, che mi hai fatto ; da renderti il cambio, da ricambiarti, da operare altrettanto contro a te.

Facile idem reponam: is sum, qui referre iniuriam facile possim, par pari referre, aque te trastare:

Toscane e Latine. 109 aftans, tractare: feres a me, quod intulisti: impune tibi Zenium non erit, quod iniuria me affeceris: impunita non erit iniuria tua, inulta non erit, inulta non relinquetur: ulciscar iniurias tuas: memorem esti ragio iniuria me senties, experieris. auest fat Ingordo. offeso, se E' proprio della natura de' fanciulli, l'essere troppo ma, foli ingordo. me mgin-Puerorum hoc est, auidius appetere, ut ad appetendum procliuiores sint, ut eos ab appedo ipsete. tendo ratio non satis arceat, contineat, ut in apem, miupetendo nimis efferantur, minime sibi temperent, sibi moderentur, sibi parcant. II, murio. em intul Ingrassare. iqua affe-Se tu non ti moderi nel mangiare, non ti astieni dalla copia de' cibi, non ti temperi nel uinere, tropnam, tupo ingrasserai, troppa carne metterai, dinerrai olum, initroppo grasso, a troppa grassezzati condurrai. um, infen us effes : fi Nisi cibo parcas, a cibo abstineas, cibum minuas, de cibo detrahas, tibi temperes, modereme offen ris in cibis, nisi cibo parcius utare; pinguior eua eturs com des, quam satis est, nimium pinguesces, nimiam modis obpinguedinem indues, lenior fies, obesior fies, nifigua efmia pinguedine laborabis. omotus. Ingratitudine. abaifat-Ho molto in odio l'ingratitudine: niun peccato piu, ti, da 0che l'esser ingrato, mi dispiace: l'ingratitudine mi è in grandissimo odio. ferre III-Vitium ingrati animi pessime odi:nullu odioaquete श्चितार: THIS

sius mihi crimen est ingrati animi culpa: cum omnia crimina, tum uero prætermissæ gratiæ, negletti officij culpa grauis admodum, molesta, odiosa mihi est: nullum hominum genus acerbius odi, peius odi, acerbiore insettor odio, quàm qui gratiam bene meritis non referunt, qui de gratia referenda minimum cogitant, parum laborant.

Tunon fai quello, che io ho fatto per te: ti porti ingratamente: trascorri nel uitio dell' ingratitudine: usi ingratitudine uerso me: malamente mi ri muneri: non mi rendi il cambio.

Meis in te meritis non respondes: gratiam non resers: non soluis id, quod debes: officia mea tuis officijs non compensas: gratiam non reddis: officium no præstas: ingrate agis: ingratum te præbes: officium in te requiro, desidero: gratiam a te non sero: mea erga te non imitaris officia.

Inhumano.

Egli è il piu inhumano huomo del mondo: maggior inhumanità di quella, che in lui si uede, non può ritrouarsi: men cortese di lui, meno amoreuole, men disposto a far piacere niuno è.

Omnis officij & humanitatis expers est: longe abest ab officio, & humanitate: prorsus humanitatem ignorat: ab humanitate remotissimus est: nihil possidet humanitatis: minime omnium humanitatem colit, diligit, exercet.

Inimi-

intreval m

de contr

ra porta

nemes and concitabis

Subibis ace

ter intent

tabilier of

Hemies: ou

Non framo p

MINS: TECO

cimus, des

Non mie tro

maltalent

me: migi

non stis

Son'innocenti

dicolpani

fon da colp

testimonio

In me culpam eq

Atqu

Grand

## Toscane e Latine. Inimicitia.

OII

Entrerai in grande inimicitie : genererai odio gran de contro a te : aspra nimistà ti nascerà: ti sa-

rà portato odio capitale.

pa : cum

e gratie,

, molesta,

enus acer.

ctor odio.

referunt,

igitant, pa-

: to portin-

meratituci

mente min

gratiam non

was mestus reddis: of.

zum te pri-

1: gratiam:

rofficia.

do: m125111

ede, nompue

amoreuoit,

ers eft: los

prorfushu.

e remo!!

imime om.

[17:17]

ercet.

Graues suscipies inimicitias, subibis, adibis: uenies ad inimicitias : graue odium aduersus te concitabis: grandæ tibi erunt inimicitiæ: odium subibis acerbissimum : habebis qui tibi uehemen ter infensi sint: incurres in odium capitale: excitabitur odium aduersus te, creabitur: in odium uenies: odium suscipies: odium in te conuertes. Inimicitia lasciata.

Non siamo piu nimici: siamo ritornati in amicitia. Inimicitias deposuimus : in gratiam redijmus : reconciliati sumus : odia dimisimus , abiecimus, deposuimus.

Inimico.

Non mi è troppo amico : non ha buon animo : è di mal talento uerso me.

Aequissimus mihi non est, paullo iniquior in me: iniquiore animo erga me, animo est in me non satis æquo.

Innocenza.

Son'innocente, senza peccato, non colpeuole, non di colpa macchiato: non ho commesso peccato: son da colpa lontano: della mia innocenza ho per testimonio la conscienza mia.

In me conferenda caussa non est: culpa uaco: culpam ego non sustineo : expers culpa sum : af-



finis culpa non sum: purus a culpa sum: culpam ignoro: longissime absum a culpa: longe remotus a culpa sum: tam absum a culpa, quàm qui maxime: culpa mihi non sum conscius: extra culpam sum: in culpa non sum.

Non si può imparare cosa piu bella.

Nulla est hac præstantior disciplina.

Insegnare.

Insegna a tuo figliuolo ad esser simile a te.

Filium tuum imitatione tui uelim erudias: ijsdem studijs, quibus ipse excellis, imbuatur filius tuus: eat filius tuus ijsdem itineribus, quibus ipse ad summam scientiæ gloriam peruenisti.

Infignorirsi.

Se tu sei certo di poter insignorirti di quel regno, non è da tardare.

Si exploratum tibi est, posse te illius regni po tiri; est cunctandum.

Instanza grande.

Tuo padre me ne ha fatto quella instanza, che poteua maggiore.

Pater tuus ita contendit, ut nihil unquam magis.

Tu mi dimandasti con grande instanza.

Singulari studio contendisti a me.

Cesare dapoi sece ogni instanza.

Casaris postea mira contentio est consecuta: quo maxime potuit studio Casar incubuit, enixus est, laborauit.

Inten-

Fointe fo 91

sermo.

Homtelo.

Alatun

intendo di ta

Patrem

Questo è stato

Coxhbu

Holm: Id For

ratta dell'i

Tuns bon

Adductor : o

trugged'in

Difrumb

muidioss da Valde C

ni multum e

moppo mal d

Sipaullo

icabit me pi

granno.

Inte

Perlat

## Toscane e Latine. III m: culpan Intendere. inge remo. Ho inteso quel, che di me hai detto. Perlatus est, delatus est ad me tuus de me 1, quam qu CHIS: extra sermo. Intendimento. Ho inteso. ling, Allatum estad me. Intender senza nominare. Io intendo di tuo padre, quantunque nol nomino. ate. Patrem tuum nutu significationeq. appello. elim erudis: Intendimento. is , imbusin meribus, qu. Questo è stato il mio disegno. Consilium meum hoc fuit : hoc spectaui : hoc un peruenifi. uolui: id egi. Interesse. quel regni Si tratta dell' interesse, dell' honor tuo. Tuus honor agitur: honor tuus in discrimen Lius regnisi adducitur: de honore periclitaris. Inuidiare. maa, the pasi strugge d'inuidia. Disrumpitur inuidia. ubil unqua Gl'inuidiosi dauano a Cicerone grande impaccio. Valde Ciceronem exercebat inuidia: Ciceroni multum erat cum inuidis negotij. Iscusare. Se troppo mal di lui ho detto, le sue qualità mi scuseranno. A consecuti Si paullo in eum liberius inuectus sum, uincubuit, en dicabit me personæ turpitudo. Ifperi-Intella

# Eleganze Isperienza.

Huomo di grande isperienza.

Homo in rebus admodum uersatus, magno rerum usu, in rebus agendis exercitatus.

offendi

Egliha ogi

CONTREL

Non mi die

pus epolit

fold red

Facilment

PLACETE &

MESSE

tiam, 221

ma eum n

lersoit, p

Lette

Apu

manitati

Le lettere n

attento di

None

audeam to

Tiscruer's pi

Infin da grou

THE

Eta

L.

#### LAGRIME.

Io piango troppo amaramente.

Conficior lacrymis, sic, ut ferre non possim.

Lasciar opinione.

Mi è stato forza di lasciare quella mia antica opinione per i pessimi uffici di costoro.

Istorum maleuolentissimis obtrectationibus de uetere illa mea sententia depulsus sum.

E' cosa difficile ad un' huomo da bene lasciar una buona opinione.

Bono uiro sensum rectum deponere difficile est.

Leggierezza.

Non pensaua che tu fossi tanto inconstante.

Non ita flexibilem esse tuam uoluntatem putaram.

Lettere amorevoli.

Tumi scriui lettere humanissime, e pienissime di amore.

Quas ad me litteras mittis, multo sunt officio referte, multis insignes amoris notis.

Nelle tue lettere chiaramente ho ueduto l'amore che tumi porti.

Omnis amor tuus ex omnibus se partibus osten-

Toscane e Latine. II2 ostendit in tuis litteris. Lettere da gentilhuomo. atus, man Egli ha ogni sorte di lettere, che a gentilhuomo si citatus. convengono. Est omni liberali do Etrina politissimus. Lettere fuor di tempo date. Non mi diede la lettera a tempo. Epistolam mihi non loco reddidit:reddend e té pus epistola parum scite observauit : tempus epi stola reddenda parum commode cepit. Lettere grate. obtrectation Facilmente ho compreso, che le tue lettere gran alfus fum. piacere gli hanno recato. bene lascia . Tux littera, quod facile intellexerim, ei periocundæ fuerunt , summam uoluptatem , lætitiam, gaudium, iocunditatem attulerunt: sumdeponere of ma eum uoluptate tue littere affecerunt, extulerunt, perfuderunt. Lettere humane, cioè gli studi. mfante. Infin da giouane tu fosti dotto nelle lettere humane. uglunt stell A pueritia floruisti artibus ijs, que ab humanitate nomen acceperunt. li. Lettere importanti. e pienif. Le lettere mie son di tal importanza, che non mi attento di fidarle a persona, che non conosca. multo (mi Noneius generis mea littera sunt, ut eas ris notis. audeam temere committere. nednio!' In Lettere lunghe. Tiscriuerò piu apieno, come hauerò alquato di tépo. ins se para Cum

Cum otij paullum nactus ero, uberiores a me litteras exspectato.

COLAM

Due frati

Predent

illustra

Bruto è los

tru m li

(SUME

catur, a

titur, la

tur, qui

Catone loan

cerome.

Cato

extult.

Ognaum ti

Ons

runt, ex

Di questa

pensero.

mog. bal

Nonmanc

Lod

Brut

Lettere rare.

Tu miscriui rare uolte.

Infrequens es in officio scribendi: raras a te accipio litteras.

Leuar uia un bello essempio.

La nostra patria per tua cagione non hauerà quel bello essempio, che hauerebbe hauuto, di punir gli huomini, che cercano le discordie ciuili.

Præclarum exemplum in posterum uindican dæ seditionis de republica sustulisti.

Liberalità.

Tunon sei ne liberale, ne ricco.

Neque benignitas, neque copia apud te sunt.

Se io fossi in mia libertà compiutamente.

Si mihi integra omnia, ac libera essent, si essent omnia solutissima.

Libri di gran prezzo.

La mia libreria uale assai.

Multorum nummorum est mea bibliotheca.

Libri tenuti in gouerno.

Egli ha hauuto in gouerno i miei libri. Tractauit meam bibliothecam.

Lingua greca, e latina.

Tu sei dottissimo nella Latina, e nella Greca lingua.

Præclare tenes et quæ a Græcis, et quæ a no
Stris prodita sunt: unus optime nosti non nostra

solum,

Toscane eLatine. nores ame solum, sed etiam Gracia monumenta omnia. Litigare. Due fratelli litigano insieme. Iudicijs turpibus fratres conflictantur. rarasa !! Lodare. Predichero sempre il beneficio, che mi hai fatto. 1p10. Tuum beneficium omnibus meis sermonibus bauera que illustrabo, efferam, exornabo. muto, di pum Bruto è lodato, perche si sforzò di rimettere la pade civili, tria in libertà. Tum undie Brutus effertur laudibus, in calum tollitur, in calum effertur, laudibus ornatur, illustratur, affi citur, celebratur; Bruto laus tribuitur, impertitur, laudi datur; in Brutum laudes conferune apud te sont tur, quia contendit, ut in pristinam libertatem patriam uindicaret, restitueret. Catone lodò grandemente quel, che hauea fatto Cia e Tent, his cerone. Catores Ciceronis ornauit diuinis laudibus, extulit, prosecutus est. Ogniuno ti loda sommamente. Omnes te summis laudibus extollunt, effea bibliothers runt, exornant, in calum ferunt. 10. Di questa tua cortesia sempre parlerò, e sempre penserò. Istam tuam liberalitatem semper in ore, animog. habebo. Freca lingua. Lodar di fedeltà, e diligenza. et que a h Non mancò mai ne di fede, ne di quanto gli si con-Linon not ueniua, (0. WIN



ueniua, richiedeua.

Fide semper fuit & officio singulari.

Lodar la pace.

L'anno passato lodaui la pace piu di tutti, hora pa re che tu sii di altra opinione.

Anno proximo superiore, anno superiore pacis auctor prater ceteros eras, nunc uideris a pristina caussa desciuisse.

Lodar un parere.

Lodo il tuo parere.

Consilium mibi tuum probatur.

Lodato.

Mi reputo a gloria grandissima, che mio figliuolo sia tanto lodato.

Florere laudibus filium meum, summæ mihi gloriæ duco.

Lode d'ingegno.

Io tistimo sommamente e per l'amicitia, che ètra noi, e per l'eccellenza dell'ingegno tuo.

Cum amori, quem inter nos mutuum esse intelligo, multum tribuo, tum de ingenij tui præstantia ita iudico, ut neminem tibi anteponam, comparem paucos.

Lode importante.

Tanto io stimo le tue parole, che, doue io sia lodato da te, mi riputerò felice.

Tanta esse puto uerboru m tuorum pondera: ut ex tua laude omnia me consecuturum existimem.

Lode

11 perseuer

2714 2

To finis la

fortarti

Scerti for

Epill

me dilig

Alls ema

Siamo mod

lo fontanto

enon tari

Inust

tardiffin,

Se io bayel

no, non!

PHET baby

Non ho dubi

rato di qui

Nond

Siduce

### Toscane e Latine. 114 Lode meritata. Il perseuerare in una buona opinione è gran lode. Si quis in recta sententia sibi constat, ei ma-, hora pa gna laus debetur. Lode nata. Superiore Io finirò la lettera con pregarti, che mi ami, e con ne uideris a fortarti ad attendere a quel studio, ond'è per na scerti somma lode. Epistola clausula hac erit, ut te rogem, ut me diligas, te horter ad illud studium, unde laus emanat maxima. Lontananza. mio fizlinolo Siamo molto lontani l' uno dall' altro. Magno locorum interuallo disiuncti sumus. Summe min Lontano. Io son tanto lontano, che niuna cosa posso intendere senon tardi. is, che ètra In ijs locis sum, quò propter longinquitatem tardissime omnia perferuntur. 01110. tuum estemenn tui pra-MAESTRO. Se io hauessi hauuto nella mia pueritia buon goueranteponan, no, non haurei commesso tanti difetti. Si ducem, auctorem, moderatorem aliquem puer habuissem, non ita grauiter errassem. io fia lods-Magistrato. m ponders: Non ho dubio, che tu non sia per essere il piu honorato di questa città. urum exi-Non dubito, quin summum at que altissimum Lode gradum



Toscane e Latine.

115

alcuna ragione mitigarlo.

).

tuo padre.

Hiratu lay

ft, consecu-

onorem gef-

mere traffic סדס (וום , דפום,

El bomines na

: nemo et,

altri per mar

; quod ifti ne

pediuntur.

to grainsfini

in gran ma

fi pensieri m

e mia sosiil.

possadas

, che pop

O INS.

Tristis ualde sum: animi dolore torqueor: hilaritas a me omnis abest: mæror summus ad me uenit: mærore premor gravissimo: mærore laceror, urgeor, affligor, conficior: iaceo, uerfor in mærore, ac sordibus : dedime totum mærori: tristitiæ me totum tradidi: mærorem suscepi, marorem sustineo quantum ferre uix possim: iacet animus meus, mærare oppressus: nihil me tristius: mæror meus non is est, quem ulla ratio mitigare, lenire, nollire, sanare, minuere, auferre, demere, eripere, consolare, leuare, abstergere, exhaurire possit. Quibus autem uerbis mæror, issdem adiungi potest mæstitia, tristitia, animi dolor, animi cura, animi solicitudo, angor.

Maluagio.

Il tuo ualore farà riuscir uana la uiolenza de' maluagi, de' tristi.

Impetum proditorum hominum tua uirtus franget, reprimet, ac retundet.

Tu sei stato cagione, che uiua questo sciagurato. Tuo beneficio uiuit hac pestis.

Maluagità.

Tu uincerai con la prudéza tua l'altrui maluagità. Hominum improbitaté infringent cósilia tua. Maluagi uffici.

Mi è stato forza di lasciar questa mia antica opinio ne per li pessimi uffici di costoro.

Istorum

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48



Istorum maleuolentissimis obtrectationibus, de uetere illa mea sententia depulsus sum, deietus, detrusus.

Mancamento di ufficio.

Tu non fai uerso di me quel, che doueresti.
Ossicium in te requiro, desidero.

Mangiar poco.

Io non mangio troppo.

Non multi cibi sum: minime sum edax: tenui cibo utor.

Mangiar troppo.

Molti giouani periscono per mangiar troppo. Cruditas multos conficit adolescentes.

Maniera di operare.

Non mi piace, che tu operi in questo modo. Hac mihi ratio rei gerenda non probatur.

Maniera di uita.

Questa tua maniera di uiuere dispiace a coloro, che ti amano, e uorrebbono uederti in ottimo stato. Hic tua uita cursus offendit eos, qui te diligunt, optime q. tibi cupiunt. Manifesto.

Tu conoscerai meglio l'animo mio.

Notior, & illustrior meus in te animus erit. Hora le tue rare qualità sono chiaramente uedute da tutti.

Nunc tuæ summæ laudes excelso, & illustri loco sitæ sunt.

Mattina.

Nelfa

Sempre

Nontin

Vorres C

1/t

te adm

ducas

E per fon

Molto,

Wehen

medio

## Toscane e Latine. 116 tionibus. Mattina. um , deie-Nel far del giorno. Prima luce, summo mane, diluculo, primo mane, cum lucesceret, albescente die, in ortu solis, oriente sole. Messo fidato. Sempre ch'io hauerò messo sidato, ti scriuerò. Quoties mihi certorum hominum facultas eim edax : terit, litteras ad te dabo. Mettersi in uiaggio. Non ti metter in uiaggio, se non sei sano. Ne te uia, nisi confirmato corpore, comittas. горро. Moderarsi. entes. Vorreiche tu ti moderassi. Velim te cohibes: uelim te colligas: uelim modo. probatur. te admodum reuoces, ad rectam rationem reducas, intra rationis girum reuoces, traducas. Moderato. a coloro, cix E' persona moderatissima. ottimo Asio Homo est a cupiditate omni longe remotus. qui te dil Molto. Molto, grandemente, sommamente. Valde, maxime, magnopere, maximopere, uehementer, admodum, etiam atque etiam, non TATIONALS (TIL mediocriter, non parum, in primis, pracipue. nte negul Morire. Se bisognerà, morrò uolontieri per l'honor tuo. & illustr Si res exiget, pro tua dignitate uitam libentissime profundam, decedam, cedam e uita : ex Mattilla

cedam uita, & e uita: discedam e uita mortem obibo: mortem oppetam: uitam cum morte com mutabo: lucis usuram amittam: extremum spiritum effundam: & qua proxime sequuntur.

Questomu

वर्ष, म

Tu sei force

L'anno paff

recheta

Anno

ceteroser

scim e.

Non poloci

riddu

tam walde

Intonio alla

mio ritori

Integr

ditum re

Lanatura de

Parte tibe

quanto riff

non madre co favores

ne di rende

Mag

E' da desiderare il morire in uecchiezza.

Optabile est, affecta atate diem obire ultimum, summum obire diem, migrare e uita, huius lucis usuram amittere, obire, occidere, interire, perire, mori, uitam sinire, animam efslare, abire a uita, discedere, decedere, ex cor poris uinculis euolare, ex corporis carcere, uel ergastulo solui, aut liberari, ab hominibus demigrare.

Se mi conuenisse morire, non muterò opinione.
Si uocer ad exitum uitæ, non faciam ut hunc
sensum deponam.

Morte commune.

Nella morte di tuo padre cofortati co quella ragio ne, che la morte a tutte le cose create è comune. Paterni obitus dolorem hac ratio depellat, quòd omnibus impendet mors, hac omnia lege creata sunt, ut morte deleantur, extinguantur, tollantur.

Mostra di soldati. Ho fatto la mostra delle mie genti. Copias meas lustraui.

Mostrar animo.
Tunon mi mostri quell' animo, che doueresti.
Non prastas mihi eum animu, quem debes.
Mur o

#### Toscane e Latine. 117 mortem Muro fesso. irte com Questo muro si fende. num hi-Hic paries uitium facit, rimam ducit, rimam untur. agit, labem facit, labefactatur. Mutaranimo. bire ulti. Tu sei forte mutato di uolontà. e e uita, Magnus animi tui motus est factus. occidere, Mutar opinione. , animan L' anno passato lodaui la pace piu di tutti, hora pare, ex cor re che tu sia d'altra opinione. meere, nel Anno proximo superiore pacis auctor prater majous deceteros eras; nunc uideris a pristina caussa desciuisse. Non posso credere, che tu sia tanto mutato. mione. m ut hunc Adducinon possum, ut te a tua consuetudine tam ualde, tam longe discessisse existimem. Mutatione niuna. Intorno alla cosa di Padoas non far altro infino al ella ragio comune. mio ritorno . depellat, Integrum tibi de re Patauina ad meum reditum reserua. unia lege guantur, NATVRA. Lanatura de' suoi beni è stata poco liberale, poca parte ti ha dato, nel darti i suoi beni è stata alquanto ristretta; ti ha trattato di maniera', che non madres, ma madregna per esserti stata: poco fauoreuole ti è stata la natura: non hai cagio fi. ne di render gratie alla natura : poco alla natura debes MHTO

sei tenuto: meno hai riceusto dalla natura di quello che ti bisognaua: ti mancano i beni della natura.

Satis anguste natura te suis copijs instruxit: parum in te benigna, parum liberalis natura fuit: non est, cur naturæ gratias agas: non mul tum natura debes:naturam expertus es, parum liberalem: parce tibi sua bona est elargita natu ra: natura bona, adiumenta, opes, diuitia, subsidia tibi desunt, te desiciunt, in te non agnoscun tur, in te desiderantur, requiruntur: ita natura tecum egit, ut nouerca potius, quam mater fuisse uideatur: iniquior in te natura fuit: tibi non contigit, ut natura bonis excelleres: possum in te quiduis potius, quam naturam laudare: natu ra tibi de suis muneribus, non, quantum opus erat, impertiuit: suis te donis abundare natura uoluit: inops es a natura bonis: est, cur desideres naturæ bona: non optime de te merita natura est: multa natura accepta referre non debes.

Natura conforme.

Egli è molto secondo la mia natura.

Valde mihi aptus est: mire factus est ad naturam meam: uehementer est ad me uitæ rationem, et consuetudinem accommodatus: conuenit optime cum ingenio meo.

Natura gentile.

Tu fai questo per costume della tua gentil natura. In hoc humanitatem tuam agnosco.

Natu-

Ogniumo

Conolco,

gligenti

Quinon 1

HICK

pault:0

frigent.

Nobilment

Hone

MATINS

tus, hom

Tucerchine

Resn

THIN: As

amas: 7

Molto è ma

Selemie op

publica.

Sente

Impro

#### Toscane e Latine. 118 natura di Naturale costume. beni della Ogniuno ha questo costume per natura. Omnibus hoc est a natura tributum, insitum. s instruzit: Negligenza. ralis natur Conosco, che tu mi hai per negligente. 23: non mu Intelligo suspectum me tibi esse nomine netus es, parim gligentia. elargita nat Qui non si fa niente. Hic omnia iacent: hic ueternus omnes occus, diustic, fe non agnoscu pauit : omnes languent : omnes torpent : omnes WT: Ita natur: frigent. iam materiy Nobile. Nobilmente nato di honorata famiglia, di grado e fuit : tibin res: po Jum 1 honorato. Honesto loco natus, ex honesta familia, pri-Landare: no marius, honestus, optima inter ciues condiciomitum obust nis, honoratus. mdare nami A , cur defit

Nouità.

Tu cerchi nouità.

mentansi

re non devis

us est admo

e with yell

atus: comi

ntil naturi

Note

Res nouas quæris: cupidus es rerum nouarum: status hic te minime delectat: nouitatem amas: nouitatistudes, faues.

Numero maggiore.

Molto è maggior il numero de cattiui, che de buoni. Improbi multis partibus plures sunt, quá boni. Nuocere.

Se le mie opini oni a te nocciono, giouano alla republica.

Sententia mea si minus e re tua sunt, reipublica



Magnus ad tua pristina erga me studia cumu lus accedet.

Occasione.

Parmi di hauer occasione di lamentarmi teco.

Locus



Alcuni hanno contra di te mal'animo, ma nol dimostrano apertamente.

Non nulli sunt in te obscurius iniqui.

Offendere.

Non ho mai fatto cosa, oue pensassi di nuocere all' honor tuo.

Nihil unquam feci, quod contra tuam existimationem esse uellem.

Non è scelerità maggiore, che il far uiolenza al padre.

Nullum est grauius piaculum, quam patri uim afferre.

Offerta.

Io prometto di douer operare in seruigio tuo quanto potrò.

A me omnia in te studia, atque osficia, que quidem ego præstare potero, uelim exspectes.

Vorrei che tu mi adoperassi.

Velim utaris operamea.

Ti farò conoscere l'animo mio uerso di te, doue mag gior occasione di poterti honorare mi si offerirà: farò con diligenza tutte quelle cose, ch' io potrò, a commodo, e seruigio tuo.

Quacunque tibi commodare potero, omni cu ra, ac diligentia complettar: quatibi intelligam esse accommodata, omnia studiose persequar, diligenter prastabo: meum ergate studium in ijs maxime declarabo, quibus plurimum signisicare potuero, tuam mihi existimationem & di-

gnitatem

gnitate

l'ederanne

uel etian

In ogni in

grandio.

Nimi

tum, qua

tem, aa co

tineant,

teor, at

meum tu

bones st

nulla tob

tia men de

Come nel pa

homore, &

Qui ani

in te orman

In ogni occass

le parole.

bitur, mi

mipfare

Non manche

con gli effe

Nungu

noluntas (

omi tiofferi

Kirech

Toscane e Latine. 120 ma noldignitatem carissimam esse. V ederanno tutti, quanto mi sia a cuore l' honor tuo. Studium meum dignitatis tuæ uel tuendæ, uel etiam augenda summum omnes intelligent. In ogni tuo affare promettiti di me piu che di oluocere d' gniuno. Nihil tibi erit tam promptum, aut tam para tuam existitum, quam in omnibus rebus, qua ad uoluntawiolenza d tem, ad commodum, ad amplitudinem tuam pertineant, opera, cura, diligentia meauti: profi teor, afque polliceor eximium & singulare quam pan meum studium in omni genere offici, quod ad honestatem, ad gloriam, ad rem tuam spectet: nulla tibi in re neque studium, neque beneuolenno tuo quaitia mea deerit, præsto non erit. Come nel passato, così nell'auenire attenderò all' oficia, que honore, & util tuo. exfectes. Qui antea fui, idem in posterum futurus sum in te ornando, & amplificando. In ogni occasione ti honorerò o con gli effetti, o con te, done mag le parole. is offern: Quacunque mihi tui honestandi potestas dach' 10 potro bitur, nihil prætermittam, quod positum sit in ipsare, aut in honore uerborum. ro, omnici Non mancherò mai di honorarti e con l'animo, e i mtelliga con gli effetti. rersequal, Nunquam mihi tui aut colendi, aut ornandi fudium in uoluntas deerit. un figniff Io mi ti offerisco a tutte le cose séza alcu risparmio. and di Polliceor gnitaten

Polliceor tibi studium meum, operam sine ulla exceptione aut laboris, aut occupatione, aut temporis.

Nima (

78:18 0

DULUTE

lodeno.

pre alla

pre ma

ni tutte

Zateal

gratale

menter

dignitat

politata

guitaten

tatem of

ma fuit

Ommia

obting

fuit : tu

guladi

eximins

Landibie

damaea

mmorti

Egli ha pa

Farò per te ciò che potrò.

Omnem meum laborem, omnem operam, curam, studium in tuis rebus consumam, ponam. Mi ti offerisco di ciò, che posso.

Quidquid ualeo, tibi ualeo: uniuersum studium meum & beneuolentiam ad te desero.

Farò in seruigio tuo piu, che tu non pensi. Vincam meis officijs cogitationes tuas.

Oggetto.

L'huomo astuto ha per sine l'utilità, mira l'utilità, l'utile riguarda.

Astuti id hominis est, ad suam utilitatem om nia referre, utilitatem sequi, sspectare, rebus cunctis anteserre, rerum omnium habere antiquissimam, primam ducere, in primis ponere. Questo è stato il mio disegno.

Consilium meum hoc suit: hoc spectaui: hoc volui: hoc secutus sum: id egi: eò mentem intendi.

Operare.

Non mi piace, che tu operi in questo modo: non è questo tuo operare al mio giudicio conforme: al tra maniera di operare da te richieggo.

Hac mibi ratio rei gerenda non probatur: non agis, ut agendum censeo: aliter agis, at que ego agendum existimo: cum ita agis, a iudicio discre-



Eleganze

tuo: fieramente, amaramente ha parlato in difhonor tuo, a uergognatua, in biasimo, in ui-

tuperio.

Acerbanimis aduersus tuam dignitatem eius oratio suit: inhoneste admodum de te locutus est: granissime tuam dignitatem oppugnauit: locutus est in te sic; ut acerbius, aut inhonestius non potuerit.

Operare in seruigio di uno.

Farò per te, quanto potrò.

Nibil non agam tua caussa: nullum pro te la borem, nullum onus, 'aut officium recusabo: subibo omnia tua caussa: tuis in rebus toto pecto re cunctis uiribus contendam: neruos omnes, ubi res tua postulabunt, intendam: omnia mihi pro te suscepta, nec dissicilia, et iocunda erunt: mea tibi studia, atque officia prasto erunt.

Opinione.

Non mi si può leuar questa opinione.

Ab hac sententia deduci non possum: hanc de ponere, et aliam suscipere opinionem uix, ægre, nullo modo, nulla ratione, nequaquam, neutiquam, minime possum, prorsus non possum.

Perche debbo io mutare opinione?

Quid est, quod aliam in partem traducere me debeat? cur hanc opinionem abijciam? cur hunc deponam sensum? cur ab hac sententia desciscam, discedam? cur aliter sentiam? cur ame ipso dissentiam?

Opinione

E'coladi

buon1

te mut

VIT

adduct.

bono un

magnu n

me com

TE MUX DO

adducti

eft fersten

loti farò co

the loder

to della m

me aran

Proba

opinio til

ostendo

acquielcu

Gia gran to

Erath

mo, peru

recens, in

Nontieho



Eleganze padre: a biasimo ti è, discordare di opinone da

place

fus:

differ

TOAT

Mie flate

No plate

movie p

de wett

Eu. mia

18 /01

me de

111, 1101

L'ampopa

recitet

AN

ter cet

descim

depaci

110715

eadem

pace le

tuchan

detur.

Tu fer mut

Honeste a parente tuo dissentire non potes: turpe tibi est a parente dissentire: non potes a pa tre sine infamia, sine dedecore, sine grani culpa, sine turpi nota dissentire.

Siamo diuersi d'opinione.

tuo padre.

Opinionum dissensione discrepamus: no idem, aliter, diuerse, uarie sentimus: non, quod tibi, mihi idem uidetur, placet, probatur.

Opinione falsa.

Tunon ti sei portato uerso me in quella maniera,

ch' io aspettaua.

Fefellisti opinionem meam: tractasti me secus, atque existimabam: non eum in me, quem putabam, te prastitisti: exspectationi mea nequaquam respondisti: cum animo meo tua facta non conveniunt, consentiunt, congruunt: prorsus te alium, atque arbitrabar, sum expertus, re ipsa cognoui, sensi.

Opinione istessa.

Habbiamo una medesima opinione: concorriamo in una istessa opinione: ci accordiamo di parere: il mio parere si confa col tuo: piace il medesimo al' uno el'altro, ad amendue.

Coniunctum est meum consilium cum tuo: consentiunt, concinunt sententia nostra: nihila tua mea distat, dissentit, discrepat opinio: idem sentimus: a tuo iudicio mea sententia non abbor

ret:





In sententia non permansisti: sensum mutasti: aliter existimas: a pristina sententia desciuisti, a te dissentis: diuersam opinione suscepisti, cepisti.

Opinione stimata.

La tua opinione è stimata molto appresso gli huomini giudiciosi.

Magnam apud eos, qui recte iudicant, tua fententia pondus habet, magnifit, magni æstimatur, magni penditur, auctoritatis habet plu rimum, grauissima est: recte sentientes in opinione ac iudicio tuo plurimum ponunt, opinioni tua multum tribuunt, multum deferunt, facile assentiuntur, acquiescunt.

Opinione uniuersale.
Tutti sono di una medesima opinione.

Vnus omnium bonorum est sensus: idem omni bus probatur: eodem concurrunt omnium senten tiæ: sequuntur idem omnes, spectant, probant, opinione tuentur: eadem est omnium sine ulla uarietate opinio: opinionum nulla uarietas.

Opinione utile.

Se le mie opinioni ate nocciono, giouano alla republica.

Sententiæ nostræ, si minus e re tua sunt, reipublicæ rationibus conducunt; tuam si utilitaté
oppugnant, reip. commoda tuentur; si tibi detrimentum, reip. commodum afferunt; tua si
minuunt, reip. augent commoda; si tuis aduersantur, reip. rationibus expedient.

Ordinare.

Hodato

na for

1000

(11),00

Se the lea ca

MON CO

tiri,

17011.415

protes

dans

dum to

emmis a

Credo, ch'

dero: for

defident

Her sada

Put

probere

Stando a for

to quel p

crat in

Tota

Sie

#### Toscane e Latine. 124 mutaffi. Ordinare. escivisti, 1 Ho dato ordine alle cose della guerra: ho dato buo ti, cepisti. na forma, ho disposto, ho ridotto in buon stato le cose della guerra. To gli bus Rem militarem constitui, collocaui, composui, optime digessi. idicant, tu magni eft. Se tu sei certo di poter insignorirti di quel regno, itis babet pla non è da tardare. entes mooi-Si exploratum tibi est, posse te illius regni po nunt, opimo-

tiri, illo regno potiri, regnum illud obtinere, non est cunetandum, producendares non est, protrahenda, differenda non est; mora facienda nulla est, interponenda non est; immorandum non est; omnis tollenda mora; languor omnis abijciendus.

leferiont, fa-

s; idem oma

unium senta

it, probant,

inm fine ille

mietas.

000 alla 12.

a funt , rale utilitate si tibide-

mt; tua si

vis aduet.

rdinare.

Ottener desiderio.

Credo, ch' io condurrò la cosa a quel fine, che desidero: spero, che la cosa mi riuscirà secondo il desiderio, al desiderio conforme, non sarà diuersa dall' animo mio.

Puto fore, ut rem ex sententia gerá, feliciter, prospere, ex animi sententia, ut animus fert.

Stando a sedere nella mia camera, io uedeua tutto quel paese.

Tota mihi illa regio in cubiculo meo sedenti erat in conspectu, ante oculos erat, in oculis







fructum amoris tui uelis esse non exiguum, non uulgarem, non mediocrem.

#### Partire.

Penso di partire: miro al partire.

Mihi est in animo discedere, digredi, abire, proficisci, locum mutare: de discessu cogito: discessum specto, in animo habeo, meditor: animus est in discessu.

Partire della patria.

Metello partì della patria molto uolentieri, e con allegro animo fuori ne stette.

Summa uoluntate Metellus patria 'cessit, egregiaá. animi alacritate abfuit: discessium e patria æquissimo animo tulit Metellus, & abfuit nullo dolore: Metelli animus, cum a patria discessit, æquissimus, dum abfuit, lætissimus fuit, erectus, alacer, minime demissus, aut deiectus.

#### Partito.

Io non so prender partito.

Difficilis deliberatio est: lubricus ad deliberandum locus: consilium capere nescio: ualde hareo: impedita deliberandi ratio est: consilium deest: explicare nihil queo: expedire me nequeo: inops consilij, inops a consilio sum: con silium diu frustra quaro.

# Partito cattiuo.

Dubito di hauer preso un partito, che non sia per riuscire a buon sine: dubito, che al partito preso non seguirà buon' effetto.

Metuo,

M

78 1101

me 00

MOIO,

men, h

confilia

citer mi

non und

confily

Euon princ

postou

Tam man

KILLIM IT

Tunon gine

ca, non

Lignitàn

Jaciant

nontus

mi sensia

ratio diri

bit, ac bi

Holentia

pit linor



# Eleganze Passione niuna.

Tu non potresti credere, quanto io son hora senza passione: non potrebbe caderti nell' animo, quan to sia la mente mia libera da ogni passione: difficil cosa ti sarebbe a credere, in che tranquillo

stato si troui bora l'animo mio.

Vix credas, non facile putes, ægre possis cogitatione assequi, quàm æquo animo sim, tranquillo, quieto, ab omni cura uacuo: quàm omni uacé perturbatione: quàm sim omnis expers
cura: quàm procul absit animus meus ab omni
cura: quàm tranquillo animo sim: quàm tranquille agam: quàm tranquille agat animus meus:
qua meus fruatur animus tranquillitate: quæ
sit animi mei tranquillitas: quàm nulla sit animi
mei perturbatio, cura, molestia: quàm parum
animus meus cura fluctuet, iactetur, agitetur,
commoueatur: æquitatem animi mei, tranquillitatem, securitatem, quietem uix credas, haud
facile coniscias, assequi cogitatione uix possis.

Passis strani.

Nel monte Apennino sono di strettissimi, e molto strani passi: malageuolmente si può caualcare per il monte Apennino: gran disagio si sostiene, & è disconcio grande il caualcare per il monte Apennino.

In alpibus Apennini magnæ sunt, admodumá, difficiles locorum angustiæ: impeditissimus est ad iter faciendum mons Apenninus: la

bor

habo

E' uietat

Til

pateta

Voglio les

II, Telli

metu:

expelle

Te, con

metus

Egli è paz

mente

O CONTE

Det

STATES .

delirat

tus est

& rath

ptusel

pos non

amenti

Gravemen

11:000

Ab

Toscane e Latine. I27 bor est maximus per montem Apenninum iter hora fenza habentibus. amprogram Passo chiuso. assigne: 4: E' nietato il passo. de trangolis Transitus interdictus est: inclusa uia: non patet aditus, non datur. egre possisco. Paura. 80 JM, 1715-Voglio leuarti la paura, trarti di paura, assicurarin: quam inti, renderti sicuro. DESIGN STREET Abstergere uolo animi tui metum: leuare te mens ab our metu: liberare metu: a metu abducere: metum e quam traexpellere, cijcere, auferre: animum confirma-I TO US TOS re, constituere: efficere, ne quis animum inum mintate : 00 metus perturbet, afficiat, commoueat, exagitet. andla fit are Pazzo. quam parm Egli è pazzo, sciocco, stolto, forsennato, prino di tur, agiter mente, di senno, d'intelletto, di ragione, del sen mei, trange so commune. credas, has Desipiens est, delirus, stultus, demens, ineaux poss. sanus, a ratione auersus, omni ratione carens: delirat : desipit : infanit : discessit a mente : deser tus est a mente: destitutus a mente: mens eum, Trui, e mes OMO CAMALIST. Gratio reliquit: mentem amisit: mente cagrofifofike ptus est: mentis lumine obcacatus: mentis com pos non est: mentis inops: mentis expers: inops per il me amente. iont, admi-Peccato. Grauemente pecchi: grandissimo diffetto commetimpeditil . ti: operi gran scelerità: fai cosa maluagia, inminus:L giusta,



giusta, scelerata.

Grauissime peccas: scelerate agis: summú dedecus admittis: piaculum committis: maximo te scelere adstringis, obstringis: culpam grauem committis: iniquissime facis: scelus committis, perpetras.

Non ho mai peccato in questo: non feci tal'errore:

non commisi mai cotal difetto.

Hanc ego nunquam attigi culpam: hoc me nunquam crimine contaminaui, iniquinaui, infeci, pollui: hanc nunquam subiui culpam: hac me nunquam culpa polluit, labefecit: huius criminis, slagitij, sceleris, uitij labe, macula infectus nunquam sum: uacaui semper ista culpa. on è peccato, che hoggi non si commetta: in qual

Non è peccato, che hoggi non si commetta: in qual si uoglia colpa ogniuno trascorre: cade in ogniuno ogni sorte di peccato: comettonsi tutti i mali.

Omnes in omnem culpam prolabuntur: incurrunt homines in omnem iniquitatem: nulla culpa est, que non hodie subeatur: omnes in omni scelerum, flagitiorumá, genere uolutantur: omnem improbitatem omnes amant: nullum hodie flagitium ignoratur, prætermittitur, non committitur.

Pena scapolata.

Non fu punito: pena non sostenne: su liberato di supplicio: ottenne assolutione: su assoluto.

Pænam effugit: elapsus est: impune illi suit: impunitatem est assecutus: pænam nullam tulit,

susti-

Fiso pen

to frances

cont'a

Col

ACCUT!

yare ch

ter ama

Andiole

attentu

Pensaga

a questo

bi questi

mento,

ne, tern

Hoch

conflitue

tende: 1

la, tus

proposit

Sempre io b

sei nel pe

letuel'

Nun

pusprat









Toscane e Latine. 130 ad exitium, ad perniciem, ad meam summam calamitatem.

Per amor tuo.

cio, depo

emoriam

cogito: w.

s ultionem

ndi consilio,

pensierona

welch' io at

un e sequi

etto: l'auen

non è la cole

o mitaua.

atque opini

tellit : nonu,

ef: fucces

tiens, none

TILLIAM OTTEL

Fimilem W

entem, ab Il

borrenten

acciato il mi un quelle po-

uim suam s

jus erant m

se opprima

erdendum

Per te mi dolgo, per tua cagione, per tuo rispetto, per amor tuo: sei cagione del mio dolore: da te nasce il mio dolore.

Tua caussa doleo: dolor meus a te est, prouenit, proficiscitur, manat, fluit: tu paris dolorem meum: tua caussa fit, ut doleam.

Perdere.

Tu hai perduto il fauore per colpa, per difetto, per mancamento, per uitio non tuo, ma de' tuoi.

Gratiam tuam extinxit, perdidit, afflixit, omnem apud omnes deleuit, non tua, sed tuorum culpa: factum est, minime quidem tuo, sed tuo rum uitio, ut, qua florebas gratia, eam amitte res: perijt quod habebas gratia, tuorum culpa, non tua: commissum est a tuis potius, quàm a te ipso, per tuos potius, quàm per te ipsum, ut essenon, ut antea, gratiosus, ut ea gratia, qua fruebaris antea, prorsus excideres, ut amitteres hominum studia, ut ex animis atque amore hominum essenores, excideres.

Fa quanto puoi per non perder l'honor tuo: metti ogni studio: adopera ogni tua industria: impiega ogni tua forza: sforzati quanto per te si può, quanto maggiormente puoi, quanto possibile ti è, quanto stendere si possono le tue forze, infin doue possono arrivare le tue forze.

R 2 Omni

Eleganze

Omni industria contende, omni studio labora, incumbe toto pectore, confer buc tuas omnes uires, tua studia, curam, industriam, enitere quantum in te est, quantum in te situm est, quantum potes, quam potes maxime, cunctis uiribus, ac neruis: hoc age diligenter: da operam quam potes diligenter: summam adhibe diligentiam: studio contende quam licet maximo, quantum potest esse maximum, summo prorsus: boc unum cures, labores, studeas in primis, præter ceteras res, præcipue, potissimum, ante omnia: ne tuæ dignitatis iacturam facias: ne de tua dignitate detrabatur : ne quid aduersi dignitas tua patiatur: ne tua dignitas uioletur: ne quod in tua dignitate damnum facias, ne quid feras detrimenti: ne qua labes aspergatur, offun datur honorituo: ne quam existimatio tua ia-Eturam patiatur: ne splendor tuæ dignitatis obscuretur.

Perderel'animo.

Tisarà di gran uergogna, se darai a conoscere, che tu non sia di quel grand' animo, che già soleui.

Animi tui magnitudinem inflectere sine sum mo dedecore non potes: animum demittere, animo cadere, animum imminuere, turpissimum tibi erit, magno uitio dabitur: humilis iam esse tuus animus, qui sublimis, erectusq. erat, sine graui infamia non potest: sublimia cogitabat animus tuus, nihil non altum suspiciebat, nunc

nunc de

pere u

Ho perduta

fon diftr

mie fach

Nau

res dome

US ELLET

evertit m

pum min

int, pro

A me £ 7

KIBUS FOT

lyn qua nie

Integr

te omnia

Jui, 9:10

eft de fort

ufturam

lum aetri

lerunt :

tharum:

detraxit

Vorreichet

Sudicio H

Toscane e Latine. 131 nunc demissus est, humilis, abiestus, humiserpere uidetur, humisiacere.

Perdita.

Ho perduta la robba: ciò, che haueua, è perito: fon distrutto nella robba: è seguita la ruina delle mie facultà.

Naufragium fecirei familiaris: perijt mea res domestica: actum est de fortunis meis: pror sus euersa sunt opes mea: perdidi omnia bona: euertit me bonis omnibus fortuna: mearum opum nihil mihi reliquum fortuna fecit: afslictas sunt, prosligata, ac perdita, extincta, euersa mea res, ac fortuna omnes: euersus sum om nibus fortunis.

Perdita niuna.

Infin qua niente hai perduto.

udio labor

ttuas om-

riam, eni-

re fitum eft,

ter: da 00%.

un adhibeo.

ket maxim

Manago pro-

Las in primus

Carum, m

factas : ne it

adverti dire

woletur: N

ICILS, THE GE

ergatur, of

matto tua u-

we dignital

conoscere, a

he quasilen

stere sine sa

demitter?

re, turp

humilisis

Ausg. era

mia cognis-

mpiciebat !

Integra sunt adhuc res tua: salua sunt apud te omnia: nihil dum perdidisti: status idem est, qui antea, rerum tuarum: eodem loci sunt, quo antea, fortuna tua: nihil detractum est de fortunis tuis: nulla res aut fortuna tua iacturam secere, nullum damnum tulere, nullum detrimentum passa sunt, nihil aduersi subierunt: nullam partem desideras fortunarum tuarum: nihil eripuit fortuna, abstulit, ademit, detraxit, auertit.

Per far piacere.

Vorreiche tu lodassi i miei componimenti, se per giudicio non ti pare, almeno per farmi piacere,

2 3 per



per farmi cosa grata', per sodisfare all' animo mio, per mia contentezza, per mio conforto. alia tua

culum

pericula

meliust

erunt : m

fortuna

Parfellerar

la consta

मा भग द्राव

de Note a

de, ports

Signi

gralaus

Mette, L

elt, lan

comment

glornogu

manente

conseque

ententi

jerenda

bilis, e

acriter

lum,

cum fal

remp.

modo p

Meis libris uclim, si minus ex animo potes, gratia saltem caussa suffragere: meis libris, si minus iudici, at gratia saltem caussa faueas: quod obtinere a iudicio tuo sortasse non possum, impetrem ab amore, ut mea scripta probes, com mendes, tueare: quod ueritati non potes, amori tribue, ut mea scripta tuo testimonio subleues, tua commendatione exornes, honestes, in honorem adducas.

## Pericolo.

Tusei nel medesimo pericolo: tu corri il medesimo rischio: uai parimente a rischio: corri l'istesso pe ricolo: ti soprastà il medesimo pericolo: di te pa rimente si tratta: corri l'istessa fortuna: fa ragione, che siamo tutti in una naue: tu ancorasei al medesimo partito: non è la tua condicione diuersa da quella de gli altri.

In eadem es naui: eodem in discrimine uersaris: idem tibi periculum impendet: aque tua
salus agitur, tua fortuna periclitantur: eadem
tibi imminet calamitas: aque periclitaris: in issdem nauigas fluctibus: eodem iactaris uento:
eadem te procella perturbat: eodem locires tua
sunt: uersaris in eodem periculo, in eadem fortuna: eadem te fortuna manet, tibi impendet,
tibi imminet, te urget: pari es condicione: par,
similis, eadem, non dissimilis, non dispar, non
alia

Toscane e Latine. l' animo alia tua condicio est: non minus de te agitur: tua mforto. res æque agitur : de tua re itidem agitur : in peri mo potes. culum tua res adducitur, uenit, periclitatur, s libris, fi periculum subit : eadem tibi instant mala : haud a faucas : melius tecum agetur: haud meliore loco tuæ res on possum, erunt: non tibi erit melius: meliore loco res probes, com fortunæ tuæ non erunt. potes, amen Perseueranza. tio sublenes, Perseuerare in una buona opinione, è gran lode; ites, in homola constanza in una diritta co honesta opinione, in un giusto parere, in un sauio consiglio, è lodenole assai, partorisce molta lode, è somma loi il medelim de, porta grand' honore, riesce a glorioso fine. Si quis in recta sententia sibi constat, ei mamil'ifteson gna laus debetur: tueri constantiam in recta sen icolo: aitepi rtuma: fa 15

tu ancori e

indicione b.

crimine uti-

et : sque tu

ntur: eaden

litaris: my

Paris wento

a locires tal

eadem for.

impendet,

cione: pat,

tifpar, 110%

tentia, laudabile est, laus est, laudis est, laudi est, laudem habet, affert, parit, cum laude coniunctum est, egregium est, præclarum est, gloriosum est: perseuerantem, pergentem, permanentem in recta sententia, laus, & gloria consequitur, laus excipit immortalis: in recta sententia laudabilis admodum est , laudibus efferenda, ornanda, honestanda, decoranda stabilis, & firma, & perpetua permansio: tuenti acriter, & firmo in primis animo rectum consilium, sententiam cum ratione congruentem, cum salute reip. coniunctam, qua sit e rep. in remp. e re communi, in rem communem, e com modo publico, quæ ualeat ad remp, ad rem com

munem.



munem, ad commoda publica, decus eximium debetur.

## Persuadere.

Datti a credere, che la cosa sta cosi: credi fermamente, tieni per sermo, habbi ferma opinione, sii certo, tieni per cosa certa, non dubitar punto, habbi ferma credenza, che la cosa sta cosi, non è altramente, non è di altra maniera, si tro ua in questo stato, tale è lo stato della cosa.

Inducanimum, inducin animu, ita esse: pro certo habe, persuade tibi, pro certo existima, plane credas, ita crede, ut minime dubites, exploratum habeas, atque omnino certum, pro comperto habeas, sit hoc apud te minime dubium, sit exploratum, rem itase habere, in hoc statu esse, hunc esse rei statum.

## Piacere dannoso.

Il piacere conduce gli huomini a cose men che honeste: è ilpiacere un' esca de' mali nella uita humana: incorrono molti in graue danno, allettati dal
piacere, tirati, condotti, ingannati dalle false
lusinghe del piacere: il piacere con bella & insidiosa uista inganna molti, e conduceli a ruina: è
il piacere un dolce ueleno.

Voluptas ad ea, qua minus decent, homines allicit: hominibus malorum esca uoluptas est: multi, ducem sequentes uoluptatem, grauiter offendunt: duce uoluptate multi errant miserrime: illecti uoluptate, dulcedine uoluptatis, blan

ditijs

dities W

tates an

tanqual

dam, 4

His adm

terminat

io pianzo ti

lagrime

gramo ce

71.01. ht 70.7

daglioce

now leg

50 mai 71

11011 7 1711

denolmen

modo, le

14, mil

minitan

Confi

Luctu con

THULLATTO F

mis med

rimus m

neslam

quam int

tus in lu

cryme

#### Toscane e Latine. eximium ditijs uoluptatum, infortunia subeunt, calamitates adeunt, in miserias incurrunt: uoluptate, tanquam dulci ueneno, homines pereunt: iocun edi fermi. dam, ac dulcem uoluptatum consuetudine tri a opiniume, stis admodum & amarus consequitur euentus: Whiter pay. sape uoluptatem excipit dolor: uoluptas dolore tofa fla con terminatur: uoluptatis exitus doloris initium est. thera, fith Piangere. 1200/1. Io piango troppo amaramente: pionommi amare ,ita elle:gro lagrime da gli occhi: mi struggo nel pianto: lagrimo del continouo: non fo altro che piangere: sta existence edubites ex. non ho mai gli occhi asciutti dal pianto: escono da gli occhi miei, quasi da eterno fonte, conticertum, pro noue lagrime: il mio pianto non ha fine: non pon KINITHE CUSTgo mai fine al pianto: non rimango, non cesso, there, min non raffino mai di piangere: copiosamente, abon deuolmente, senza modo, oltra modo, fuor di modo, senza misura, fuor di misura, oltra misu wen che bow. ra, smisuratamente, senza termine, senza fine, la wita hunsinfinitamente piango. al ettati da Conficior lacrymis, sic, ut ferre non possim: ti dalle fall luctu consumor, contabesco: modum lugendi bella or of nullum facio: finem lacrymis non impono: lacry Li a ruma: ( mis me dedo: lacrymis nunquam abstineo: uber rimus meus est flectus, assidua lacryma, perenst, homize nes lacrymæ: nunquam non lugeo: luctum nun pluptas eft quamintermitto, non dimitto, non omitto: tos, grante tus in luctu uersor : assiduæ fluunt ex oculis laint miserin cryma: comes mihi ubique luctus est: perdunt reatis, blas ditas





Eleganze

MI

nere: ædilitatem summa cum laude gessit: nihilifecit non egregie: iustitiæ laude præstitit: specimen dedit minime dubium uirtutum suarum: ædilem se præbuit egregium, præstitit, ostendit: summam ex ædilitate laudem est consecutus, sibi comparauit, sibi peperit, cepit, tulit, retulit.

#### Porto.

Ci sforzammo di entrare in porto, e non potemmo per il uento contrario: mettemmo ogni studio per prender porto; ma la forza del uento contra rio ci risospinse, e rigittò.

Portum reflante uento tenere non potuimus: portum inire conantes aduersi uenti uis repulit, ac reiecit: ne portum obtinere licuerit, cum om ni studio conaremur, uentus effecit.

## Possesso.

Egli è al possesso accest possessore: coglie l'entrate.

Est in bonis : fruitur bonis : bona tenet, posse det : fructus capit.

## Potenza.

I Venetiani sono ricchi e potenti: abondano di ricchezze, e di sorze: uagliono assai e di sorze, e di ricchezze.

Veneti opibus, & potentia ualent, pollent, uigent, præstant, excellunt: affluunt diuitiis: opibus uigent: neque diuitias, neque opes desiderant.

Poter

Laurets

impol

sue forz

colebun

che non

Om

TETUM

MATERIA

ALL THE PARTY IN

mans of

babet in

re ac pot

विश्वास

Seti pare c

pola al t

mu corti

Sitib

grod con

consequi

cum ani

abborre

Noneinn

debbad

Inte



Eleganze

expedita, non soluta de capessenda rep. deliberatio: liberam non habeo capiendi consilii facultatem de suscipienda, gerenda, administranda rep. teneor implicatus, nec mea expedire consilia possum de suscipienda rep.

administ

de reip.

nime on

partes of inrepubli

Pratti

Tufa gran \$

nel prattu

certa fer

del fine, di

Ambis

nullum on

genter, qu

ma prenta

uno te dilig

non facced

ris, ne seci

ha proced

liprego per

mente po

quanto po

può magg

mio: pries

ficaci, qui

Prattiche.

Fache si ueggala tua diligenza nel fare le prattiche co' senatori, che apparisca la tua diligenza nel pratticare i senatori, nel fare ufficio co' senatori, nel richiedere e pregare i senatori.

Fac in conveniendis senatoribus tuum studium extet: in prensandis, appellandis, rogandis senatoribus adhibe studium ac diligentiam quam licet maximam : age diligenter cum senatoribus.

Prattico.

Non sei prattico, non hai esperienza, sei rozzo nelle cose: non hai maneggiato le cose.

Rudis es, ab usurerum imperitus, experien tia cares: usum rerum ignoras: non satis es in tractandis rebus uersatus.

Huomo riputato, e molto prattico ne' fatti della re-

publica, e conosciuto per buono.

Vir clarissimus, spectatissimus, & in rep. maximis gravissimisq. caussis cognitus, atque in primis probatus: homo ualde honoratus: multa

more, qu existimationis & auctoritatis: cui plurimum mente ci tribuitur: cuius est grauissima auctoritas: cuius gratia : ni sententia, ac uoluntas pondus habet: peritus gno di que administran-

Toscane e Latine. 136 delibeadministrandæ reip. gnarus ac sciens tractanilin foculdæ reip. non parum uersatus in publica re: mimistrands nime omnium peregrinus in rep. omnes reip. tire confipartes optime tenens: minime omnium rudis in republica. Prattiche per hauer un magistrato. re le pratti-Tufai gran prattiche; ma temo non ti riesca: sei a diligenza nel pratticare oltra modo diligente; ma non ho 20 CO (214. certa speranza dell' auenimento, del successo, del fine, di quanto s' habbi da seguire. m. tuum ftu-Ambis, prensas, nullum in prensando studiu, Lendis, 17nullum officium prætermittis: tam prensas diliac diligen genter, quam qui maxime: tua est diligentissiigenter can ma prensatio: in ambiendis hominibus nemo est uno te diligentior, nemo aptior; sed uereor, ne non succedat, exitus ne te fallat, spe ne frustres, sei rozzo ris, ne secus accidat, ne non ex animi tui sententia procedat, succedat, contingat, eueniat. Pregare. u, experien Ti prego per la nostra amicitia, quanto maggiorn faus es n mente posso, quanto piu efficacemente posso, itti dellare. quanto posso il piu, con quella caldezza, che si può maggiore, con l'effetto maggiore del cor mio: prieghi ti porgo tanto caldi, affettuosi, ef-कं गा गर्दा ficaci, quanto è grande il nostro scambieuole aus, atque in more, quanto è grande quell' amore, che paritus: muit mente ci portiamo l'uno all'altro: chieggoti in plurimum gratia: non mi negare questa gratia: fammi deitas: cuius gno di questa gratia, di questo fauore: consola-: peritu militan. mi,



mi, rendimi contento con questa gratia.

Ate maximopere pro nostra summa coniun-Etione etiam atque etiam peto, & quaso: precibus tecum ago quam possum diligentissimis; rogo te quam studiose possum; da mihi hoc, largire: sine me hoc a te impetrare: hoc in me confer gratiæ: hoc impertias gratiæ: noli pati meas esse irritas & imanes preces: sit apud te meis precibus locus: exaudi, excipe meas preces: ne me rogantem suppliciter a te reijcias: meis precibus sacilem te prabe.

Pregar supplicheuolmente.

Mi pregò supplicheuolmente, con ogni humilità, quasi piangendo, ch' io non gli mancassi di ciò

c'haueua promesso.

Meam fidem implorauit: suppliciter mecum egit, rogauit me quam suppliciter potuit, ut sidem præstarem, tuerer, seruarem, soluerem, ut starem promissis, ut in side permanerem, ut promissa persoluerem.

Prezzar molto.

A questo tempo è da prezzar molto la robba: la qualità de' tempi fa, che si debba tener in pregio la robba: deuesi tener conto, fare stima, apprezzare, hauer cara, hauer a cuore la robba.

His temporibus magni facienda, pendenda, assumanda diuitia sunt: comendat nobis rem familiarem temporum ratio: ea ratio temporum est, ut plurimum diuitijs tribuendum uideatur,

11t

ut divitia

non ultin

re, conft

14 mia libre

granualu

Multo

ca, pretu

atimatio

Ho dato prose

Jeci ju

mlandem

Tufei flato fr

M: datee

proscripto la

nontatione

Dignital

III, mana

et, extitut

jus, princi

400 a erim

Gennaio, è

In Jan

prolata, pr

edi che non

Caue

Toscane e Latine. 137 ut diuitias non in postremis habere debeamus, 4 conjunnon ultimo loco ponere, non m minimis duceæso: prere, constituere, locare. intiffmis; Prezzo grande. iboc, lar. La mia libreria uale assai, è di gran prezzo, di Ein me congran ualuta. ili pati mea Multorum nummorum est mea bibliotheipud te mai ca, pretij magni est, plurimi ualet, magnæ IS preces: M æstimationis est. as: meis pre-Principio. Ho dato principio all' honor mio. Ieci fundamenta dignitatis mea: ingressus ite. biomili: uma ( da Principio di honore. Tu sei stato fra le prime cagioni dell' honor ch' io Liciter mecan bo: da te è nato l'honor mio: da te ha riceunto potut, u iprincipio la mia lode: tu fosti l'orizine della mia m, folueren. riputatione. Dignitati mex prafuisti: a te primum flumianerem, " xit, manauit, profectus est, ortus est, natus est, extitit honor meus: tu mea laudis origo, la robba: 1 fons, principium fuisti. Prolungare. ener in preg Lacosa è rimessa a Gennaio, è allungata infino a Tima, appro Gennaio, è differita, è prolungata. robba. In Ianuarium reiecta, producta, dilata, pendende nobis remf prolata, prolongata, protracta, protrusa res est. Vedi che non mi sia prolungato il tempo. o temporial m uideatu Caue, ne mihi spatium producatur, dies



proferatur, tempus prorogetur.
Promessa osseruata.

Attenderò quello, che ho promesso: osseruerò la promessa: darò effetto alla promessa: conferme rò le parole congli effetti: nó mancherò di quan

to promisi : osseruero la fede.

Præstabo sidem meam: persoluam promissum: quæ pollicitus sum, exitu præstabo: soluam sidem meam: tuebor sidem meam: seruabo promissa: sidem non sallam: sidei non deero: stabo promissis.

Promettere.

Io prometto di douer operare in seruigio tuo, quan

to potrò.

Ame omnia in testudia, atque officia, qua quidem ego prastare potero, uelim exspectes: mea omnia studia, atque officia tibi polliceor: prasto ne tibi semper fore uelim existimes, planeá, tibi persuadeas: si quid ualebo, ualebo tibi: hoc editum ex oraculo puta, hoc tibi consirmo, acre prastabo, nullum me studi genus, aut offici, quod in rem tuam sit, quod ad rem, laudem, dignitatem tuam ualere uideatur, ullo esse loco pratermissurum.

Promettere sopra di se.

Voglio che tu mi paghi quel che per lui mi hai pro messo: che tu attenda la promessa di lui: che tu osserui, che tu satisfacci, che tu dia effetto a quanto egli ha promesso.

Depen-

Depl

Gopond

prastabi:

Non noglio

dir co/1,

Habbi cura di

Pro pu

suscipe me

complette

curs fint

In minceras co

Impeta

m, tuun

as eximia

manem re

Molte Holte

Sape,

dentia mii

Muuenit

non paru

comitetun

animo pr

Marequin

Noto





E' officio di buon cittadino, il uolere in ogni cosa quel che torna bene al publico, hauer sempre l'occhio, mirare, intendere alla utilità publica, procacciare il ben publico, amare l'interes-

se commune.

Boniciuis est, ad bonum ciuem pertinet, bonum ciuem decet, suam uoluntatem ad publicam caussam aggregare, accommodare, adiungere, conferre, cum publica caussa coniungere, in omni sua uoluntate, quid rationes publica ferant, quid resp. postulet, spectare, intueri, attendere; nihil unquam uelle a publicare seiunctum, alienum, disiunctum, separatum, remotum, quod reip: rationibus non conducat, expediat, utile sit, quod reip. commoda non postulent.

Punire.

Milone cercaua di punir Clodio per uia di ragione.

Milo pænas a Clodio indicio persequebatur:

id agebat Milo, ut pænas a Clodio debitas iudicio exigeret.

Se uoi castigate costui, metterete paura a gli altri. Huius audaciam merita pæna si comprimi-

tis, ceterorum animos frangetis.

Bisogna punire i cattiui.

Animaduertendum est in homines nocétes: iusta est in homines improbos animaduersio: animaduersione uti aduersus improbos oportet:

tet: 1m

niendl,

tandi:

pere pa

bipanas

ry homer

maduer

Egli è hann

molto q

molterat

Honel

TR MIT, C

atis amp

tertung to

ia, nec for

Letne qualit

buomini t

Amar

genny , off

tag wrtu

Migunt fr

adipiscun

ti raccon

gio quan





Omnem tibi rem, atque caussam commendo, atque trado: eius negotium sic uelim suscipias, ut si esset res mea; tibi commendo, ac trado, ut grauissime diligentissimeá, possum.

Io tel raccommando caldamente, con ogni esticacia, con quell' affetto che posso maggiore, quanto piu caldamente, piu esticacemente, essettuosamente posso, con l'intimo affetto del cuor mio, al pari di me stesso, con essicaci prieghi, ma non però tali, che possano rispondere, e satisfare all'animo mio: quanto mi ami, che mi ami certo infinitamente, tanto uoglio ch' egli ti sia raccommandato: questa mia raccommandatione uoglio che tu pensi essertanto essicace, e nasce re da un mio desiderio & affetto tanto grande, quanto è grande l'amore, ch' è tra noi, il quale mi do a credere esser grandissimo: niuna sorte di parole posso imaginarmi, che basti a raccommandarloti a mia satissattione.

Sic tibi eum commendo, ut maiore cura, studio, solicitudine animi commendare non possim: uelim tibi persuadeas, nihil me maiore studio ate petere, nihil te mihi gratius facere posse, quam si omnibus tuis opibus, omni studio eum iuueris: peto ate maiorem in modum, uel humanitatis tua, uel mea caussa, ut eum auctoritate tua, qua plurimum ualet, consernatum uelis: ita ate peto, ut maiore studio, magis ue ex animo petere non possim: uelim

omne

omne ge

nodo re

primas:

hac comit

munit

ENTE GT7.71

tate tueal

Himat, O

telen,

ILI KON ILI

necego du

tilme pro

Ges: neln

78: 11.13.17

gann and

higratum

MyHaris

io, ut nec

finribus d

Security 2012

intum tr

mins, ide

rebus hon

Tis, atqu

dum , ut

gatas, fi

15 intellie

Almo fibe

Toscane e Latine. 140 omne genus liberalitatis, quod & ab humanitate, & potestate tua proficisci poterit, non modore, sed etiam uerbis, uultu denique exprimas: uehementer te rogo, ut cures, ut ex hac commendatione mihi quammaximas,quamprimum, quamsapissime gratias agat: uelim eum omnibus tuis officiis, atque omni liberalitate tueare: si me tantifacis, quanti et ipse existimat, & ego sentio, cures, quamprimum intelligam, banc meam commendationem tantum illi utilitatis attulisse, quantum et ipse se erauerit, nec ego dubitarim: uelim eum quambonorificen tissime pro tua natura, et quamliberalissime tra-Etes: uelim eum quamliberalissime complettare: maximopere ut meum amicum, et ut tua dignum amicitia tibi commendo: uehementer mi hi gratum erit, si eum humanitate tua, quæ est singularis, comprehenderis: sic tibi eum comendo, ut neque maiore studio quenquam, neque iu stioribus de caussis commendare possim : gratisfimum mihi feceris, si huic commendationi meæ tantum tribueris, quantum cui tribuisti plurimum, id est si euns quammaxime, quibuscunque rebus honeste ac pro tua dignitate poteris, iuue ris, atque ornaueris: peto a te maiorem in modum, ut ei omnibus in rebus, quantum tua dignitas, fidesq. patietur, commodes: cures, ut is intelligat hanc meam commendationem maximo sibi apud te & adiumento, & ornamento

commen-

im susci-

lo, actra-

ogni effica-

giore, quar-

ente , effet-

etto del cue

ari prieghi,

mdere, e fati-

n, che mi mi

d'egli ti ju

mandative

tanto grande,

ranoi, il que

o : nouna on:

iafti a raccom-

majore curi,

dare non pol

nd me main

cratius face

as, omni fr

m in modus,

ussession ut em

alet, confer.

more studio,

Am: uelin

071112

um,

to fuisse: si ulla mea apud te commendatio ualuit, (multas autem ualuisse plurimum scio) hac ut ualeat, rogo: maiorem in modum a te peto, ut, cum omnes meos aque ac tuos obseruare pro nostra necessitudine debeas, hunc in primis ita in tuam sidem recipias, ut ipse intelligat nullam rem sibi maiori usui, aut ornamento, quam meam commendationem, esse potuifse: eum, si me diligis, eo numero cura ut habeas, quo me ipsum: hanc commendationem, quam his litteris consignare uolui, scito esse omnium grauissimam: eum si tibi commendabo uerbis is, quibus, cum diligentissime quid agimus, uti solemus, uix tamen studio meo satiffecisse mihi uidear: genere commendationis mirifico, eoq. plane, quod sit ex intima arte, intimog. ex animo depromptum, usum me putato: commendo tibi eum non uulgariter, sed ita prorsus, ut quos diligentissime, ualdeq. ex ammo soleo: quanti apud te sum, tantum ualere apud te commendationem meam, effice ut intelligam: eum tibi commendo ea commenda tione, qua potest esse diligentissima.

Racquistar l'amicitia.

Cercherò di racquistarmi l'amicitia tua: metterò studio, userò diligenza, porrò cura, procaccie rò con ogni studio, intenderò con ogni affetto, e diligenza, impiegherò ogni mia cura co industria nel racquistarmi il possesso della tua gra-

tia,

tia, per r

amore, o

פווספודות

dabo : enit

Im recoll

bireddas,

minirecon

tea , idem

hout antea

monis, an

mesuscepif

kneragiona

questo non

Man, Jenz

apassione

71, enza

Rumor

ed me and

m auctore

exaudiunt

armi, orti

lentur, di

dantur ha

pantur i

mide meri

Vimil

Toscane e Latine. 141
tia, per rimettermi appresso te in quel grado di
amore, onde io sono caduto; a fine che tu mi restituisea la tua gratia, tu mi réda l'amor tuo, tu
mi riponga nel pristino luogo della tua gratia.

atio us-

ma (cio)

diem a te

nos obfer.

t, hunc in

dipse mtel.

tonuma.

ese potmi

cura ut ha-

mationem.

Ctto eile g.

ommendel

ne quad agri-

detroits mi-

na arte, m-

m me oni-

mer, fed m

deg. ex an.

retice Half-

m, effice st

a comments

12: metters

, procatat

mi affetto,

ra & indu-

la tuagra-

114)

Vt mihi tua uoluntas reconcilietur, operam dabo: enitar, contendam, elaborabo, ut gratiam mihi tuam meo merito restituas, ut amissam recolligam beneuolentiam tuam, ut te mihi reddas, ut mecum in gratiam redeas, ut te mihi reconciliem, ut animus tuus, qui erat antea, idem in posterum erga me sit, ut sis in me, sicut antea, animatus, ut si quid alienæ opinionis, aut parum amicæ uoluntatis aduersus me suscepssiti, deponas, abijcias.

Ragionamento incerto.

Se ne ragiona assai, ma non se n'ha certezza: di questo non se ne sala certezza: ragionamenti uani, senza fondamento, fondati in aria, nati da passione, o da uanità, senza alcuna sermez-

za, senza fermo auiso, senza capo.

Rumores sunt, satis illi quidem constantes, sed sine auctore: rumor est, sed sine capite, sine auctore, rumore ipso nuntio: sermones exaudiuntur, prorsus tamen incerti, inanes, infirmi, orti ex uoluntate, qui nulla uarietate nitantur, dissipati sine caussa, auctore nullo: iactantur hac sermonibus incertis: sermones dissipantur ij, quibus haberi sides nulla debeat, unde merito sides absit, in quibus non sit pondus,

dus, qui nihil certum sequantur, qui neque nuntijs, neque litteris comprobentur, quos ueritas nulla confirmet, qui nulla ueritate, nullo satis sirmo testimonio, nullo prorsus argumento, ratione ue nitantur.

Ragionar con lontano principio.

Io comincierò alquanto di lontano a ragionare de' miei pensieri:ripigliado le cose lotane, darò principio a ragionare de' miei pensieri: lontano principio hauerà il ragionamento de' miei pensieri.

Altius paullo rationem repetam consiliorum meorum: longinqua repetam, ut apertius exponam consilia mea: longe repetam mei sermo nis initium, quo pateant illustrius consilia mea: longinquum exordium capiet hic sermo, quem de meis consilijs habiturus sum.

Rallegrarsi.

Tuo padre si è rallegrato grandemente per questo auiso, ch'è uenuto della tua dignità: ha preso gran piacere: ha riceuuto molta contentezza: ha sentito marauigliosa allegrezza: ha sentito ricrearsi l'animo di un'infinito piacere, e
conforto.

Patrem tuum recens hic de tua dignitate nuntins allatus extulit latitia, affecit latitia, perfudit latitia, latitia compleuit, latitia cumulauit: pater tuus latitiam cepit, sumpsit, hausit, latitia est affectus, latatus est, gauisus est, delectatus est, recreatus est, gaudium ce-

pit,

pit, iocia

Yorres and

per folax

tione, per alleggiams

tol' ammi

(14/1 , H)

ducam, a

aliqua loca

recreein

ANTHAM .

recolliquan

apam; nt

edio (a com

emputs, 11

WCAmdi / in

tem, recip

low fund 72

tornato in

ourecono

bodipofto

mocongin

ladi odio

passata: l habbiami

gli odij,

10, e min

Rus co

Toscane e Latine.

142

pit, iocunditatem hausit.

ui neque

, quos ne-

late, nullo

s argumen.

ipio.

agionare de

ne darà prin-

PART O PETER

nier penhen. meonfilwen

apertius ex-

confilia mes.

fermo, quen

nte per que

misa: ba pre-

ta contenta

ezza: bajer

ito piacere,

tua dignitat

fecit letitie,

, letitia co

it, sample

श्री , द्रामानि

gaudium (e-

Yorrei andar in uilla per rallegrarmi alquanto, per solazzo, per spasso, piacere, per ricreatione, per diporto, per conforto dell'animo, per alleggiamento dell'anima, per solleuar alquanto l'animo da'pensieri.

Rus cogito, ut animum relaxem, animi caussa, ut animum parumper a molestijs abducam, ut aliquid iocunditatis degustem, ad aliqua iocunditate fruar, ut animus resiciatur, recreetur, parumper acquiescat a curis; ut animum, curis distractum, uaries, dissipatum, recolligam; ut amissim animi iocunditatem recipiam; ut quam mini negotiorum et curarum odiosa consuetudo hilaritatem ademit, abstulit, eripuit, in me extinxit, perdidit, eam rerum iocundissimarum aspectu, atque usu recuperem, recipiam.

Rappacificato.

Io mi sono rappacificato co' miei nimici: io sono ritornato in amicitia: son ritornato in gratia: son reconciliato co' miei nimici: ho satto pace, ho diposto l' inimicitiæ: ho diposto l' odio: ci sia mo congiunti in amore: non è piu tra noi scintilla di odio: spento è affatto l' odio, e l' inimicitia passata: l' odio è partito, e l' amore è tornato: habbiamo posto sine all' inimicitie, terminati gli odi, cacciato dell' animo ogni cattiuo talento, e rimessoui amicheuole affetto, e benigni pensieri.

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48



pensieri.

ED.

Cum inimicis in gratiam redij, reconciliatus sum, reiecto odio me coniunxi, pacem coiui: inimicitias, simultates, odia deposuimus, abiecimus: omnem ueterum iniuriarum memoriam, omnem ulciscendi uoluntatem ex animo deleuimus: pulso odio successit amor: odium amore commutauimus: depositis odijs, mutuam beneuolentiam suscepimus: orta est inter nos, uetere prorsus extincto odio, mutua beneuolentia, animorum nostrorum in amore mutua consensio, ad amandum mutua propensio, animorum ac uoluntatum similitudo.

Recarsi in se stesso.

Recateui in uoi stessi, e considerate attentamente

l'instabilità della fortuna.

Intendite animos uestros, ipsi uobiscum consulite, inite consilia cum animis uestris, et, qua sit fortuna uicissitudo, qua mutatio, qui fluctus rerum humanrum, quam uaria tempestate iactetur hominum uita, cogitate, animaduertite, attendite, examinate, perpendite, cum ratione, tanquam aquissima lance, diligenter assimate.

Reggersi a modo altrui.

Veggio, che tu ti lasci gouernar da altrui, e non da te stesso: conosco, che l'altrui consiglio, e non il tuo, ti regge, gouerna, guida, conduce: comprendo, che nelle tue operationi non è tua guida il tuo giudicio, ma l'altrui consiglio: mi

accorgo,

accorgo, tr

alirui piu Ci

configlio pu

Video te

Intio, non ti

to: non tum

ou mili uide

bes: non 10/1

rem peris, o

fel alieno K

gunt, ab alie

ma iple tion

inibai fatto

ומט , כרשמוניו

houerai da 1

male to rema

Inque m

1000112701 - 1

me intudisti

megli, inch

mare, con

Mes, cont

rem aliqua

here reman

meritis con

me ogniune

proprio in

Toscane e Latine. 143 accorgo, troppo bene intendo, che fai a modo. altrui piu che dite stesso, che tu segui l'altrui configlio piu che il tuo.

Video te auferri aliorum consiliis: intellizo, sentio, nonte tuo duci, sed alieno abduci consilio: non tuum iudicium, sed aliena consilia sequi mihi uideris: non ipse te in consilium adhibes: non ipse te audis: non ipse tibi pares, morem geris, obtemperas, obsequeris, assentiris; sed alieno uteris consilio, alienate consilia regunt, ab alienis consiliis uoluntas tua pendet: non ipse tibi dux es, uerum alios sequeris.

Renderingiuria. Tumi hai fatto torto; ma uenirà tempo ch'io te la renderò, che i tuoi meriti riconoscerò, che ne hauerai da me la ricompensa, che le douute gratie ti renderò.

oncilis.

EN EN-

simus,

I memo-

X anima

odium 4-

mutura

ter ws.

beneug-

HE MINING

10,24

ntament

Cum cit-

s, et, ous

an fuffa

restate is

aduertite.

prature

eftimate.

111 , 8 7,0%

usiglio, t

onduce

on è tus

elio: mi

rcorgo,

Inique mecum egisti; sed erit, cum tibi idé reponame iniuriam fecisti, iniuriam aduersus me intulisti, iniuria me affecisti, lacessisti, prouocasti, iniuriose me tractasti, acerbe, inique, amare, contra iura omnia, aduersus iniustitiæ leges, contra quam iustitia prascribit; sed parem aliquando gratiam referam, pari te munere remunerabor, par pari referam, merita meritis compensabo. Republica.

Deue ogniuno attendere alla republica, come al proprio interesse: deue ad ogniuno essere a cuore l'interesse

l'interesse publico non meno che il proprio: debbiamo amare il ben commune, l'utile della città, il commodo publico, tutto ciò che può giouare alla republica, con quell'istesso affetto, che amiamo e noi stessi, e le cose nostre.

Debet unusquisque suam uoluntatem ad publicam caussam aggregare: remp. curare, reip. curationem habere, reip. rationibus consulere eo studio debemus, quo rem nostram familiarem, quo fortunas nostras, quo priuata commoda tueri, completti, fouere solemus: unusquisque eque publicam rem curet, ac priuatam.

Resistere.

Io feci resistenza al suo maluagio desiderio: mi opposi all' impeto maluagio del suo desiderio: raffrenai l' iniquo suo desiderio: su impedita da me, e piu oltre non potè procedere l' ingiusta sua uoglia: io feci, operai, sui cagione, ch' egli non desse effetto al suo tristo pensiero, che non conducesse ad effetto il suo maluagio desiderio, che non mandasse ad effetto le sue dishoneste, nefande, scelerate uoglie.

Improbam illius cupiditatem refutani, repressi, retudi, fregi: obieci me, opposui illius
cupiditati, libidini, intemperantia: feci, atque esfeci, ne posset cupiditati sua satisfacere,
libidini obtemperare, inique cogitata persicere, improba consilia ad exitum perducere: longius cupiditate processisse, nisi ego incurris-

sem,

fem, occi

impedim

rapiebat

but eum l

Governo ben

inel gont

cia con form

manita, 10

li per molti

fetti di giu

gh buomm

nitraut,

mocentia.

dministrat

int: in ger

mi, quorus

Fulrema.

mis homin

miles anno

Gorum m

with pr

mmortali

Dinuouo

Aden

ifide, co

Proume

Toscane e Latine. sem, occurrissem, obuiam iuissem, impedissem: no: dehdella citimpedimento suissem, impedimenta obiecissem: può giorapiebat eum cupiditas; ego repressi: efferebat eum libidinis impetus; ego modum statui. o affetto, Retrore. Gouernò bene la prouincia: egregiamente si porem ad pytò nel gouerno della prouincia: resse la prouinware, rem. cia con somma lode di giustitia, continenza, hu onfulere in manità, uigilanza: nel gouernare la provincia imiliaren. pareggiò la lode di coloro, la memoria de' quammodatus. li per molte opere illustri, e molti honorati efmsque equ fetti di giustitia uiuerà sempre ne gli animi de

gli huomini.

erro: mi of-

fiderio : raf-

impedita di

e l'meinfl

ione, ch'es

ro, che no

o desiderio,

dishonefte

futani, rt.

oposui illus

: feci, al-

Catisfacere,

ita perfict.

ncere: lon.

o incurry.

(enn,

Provinciam rexit præclare, egregie administravit, cum laude gessit: magna virtutis, esinnocentiæ fama provinciæ præsuit: in illius administratione provinciæ summa virtus enituit: in gerenda provincia laudes illorum æqua vit, quorum nomina propter egregia sacta, sin gularemá, iustitiam perpetuo vivent in animis hominum, quorum vigebit memoria in omnes annos, multis testata expressaá, recte sa ctorum monumentis, quorum memoriam ob iustitiæ præclara sacta excipiet, ac tuebitur immortalitas.

. Ribellare di nuouo.

Di nuouo si è ribellato.

Ad eundem furorem redijt, iterum defecit a side, & a pristinamente desciuit, discessit, absu-

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48



abductus est.

## Ricambiare.

diède be

latante fac

Quista

ubinis aft

intia Int

MISOLDUS S

mieft, CM

post, Myane

tur res puj

interestation

and airec

Saucrat

ST: STE DE

habebat,

moffica: [2

The ta torns

Serius poti

ar, copiof

m, are fire

au paratio

spoffiamo fa

u:non è fica

k dal piu fuk

TERM.

Horatu sarai pienamente ricambiato da me de'
tuoi benesici: sarai ricompensato, rimunerato,
riconosciuto, di quanto per mia cagione hai operato, di quanto hai satto a benesicio mio, de'
tuoi meriti nerso me: horati renderò il contracambio de' benesici da te riceuuti: hora paghe-,
rò quel, che ti debbo: hora mi sgrauerò del peso, che m' hai imposto con tanti amoreuoli esfetti: hora miscioglierò da quel nodo, che cotanto mistringe, di tanti tuoi meriti, tante amoreuoli dimostrationi, tante assettuose operese cortesi essetti.

Quitibi ex me fructus debentur, eos uberrimos capies, percipies, exme colliges, feres:
remunerabor te: remunerabor tua merita: red
dam beneficia: parem gratiam referam: tuis
beneficijs respondebo: que debeo, soluam: eo,
quo premor, tuorum beneficiorum onere leuabor: beneficia beneficijs compensabo: probabo
me gratum, ac memorem paribus officijs: cumulate tuis in me meritis satisfaciam: que in
me contulisti, eadem recipies, aut paria: laxabo me quasi uinculis quibusdam, si plane soluere non potero, benesiciorum tuorum.

Ricco.

Chi potrebbe, per ricco ch' egli fosse, resistere a cosi gran spesa? chi possiede tante ricchezze,

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48

Toscane e Latine. 145
chi è de' beni della fortuna cosi bene agiato, chi
hatante facultà, chi tanto abonda di robba, che
potesse sopportare il peso di cotante spese?
Quis ita firmus ab opibus est, quis ita fortu
na bonis affluit, atque abundat, cuius tanta
diuitia sunt, quis tantum possidet diuitiarum,
quis opibus adeo pollet, cui res familiaris ita co

piosa est, cui tantum fortuna largita est, de suis bonis impertiuit, communicauit, ut sustinere sumptum possit, ut respondere sumptui possit, ut sumptum ferre satis possit, ut, quantum res postulat, tantum facere sumptum,

tantum erogare possit?

Egli era assai ricco.

ie de'

evato,

1791 G-

10, de'

pughe-

del pe-

wols ef.

che co-

lante a-

os wher-

fires:

rita: red

im: imi

am: 80,

probabi

CHS: CH-

- que n

1112: 1

me for

fiftere :

bezze,

Satis erat diuitijs instructus, munitus, paratus a re: res erat ei familiaris satis ampla: satis satis satis possidebat diuitiarum: satis ei diuitiarum erat: minime erat ei ang sta res domestica: satis ualebat opibus.

Pur che tu torni ricco, torna quanto ta: do che

tu uuoi.

Serius potius ad nos, dum plenior, instru-Etior, copiosior, ditior, locupletior, opulentior, are sirmior, a diuitijs instructior, ab opibus paratior.

Ricchezze.

Noi possiamo facilmente perdere i beni della fortu na: non è sicura, ne stabile la robba: facilmen te dal piu sublime grado delle ricchezze in humile



mile stato, e bassa pouertà si puo cadere: è du-

biosa molto la possessione delle ricchezze.

Que nobis fortuna largitur, detrahi, eripi, adimi, auferri, mutari facile possunt: admodu incerta, instabilis, dubia, insirma divitiarum possessio est: usum divitiarum nemo sibi certu ac perpetuum potest promittere: quis prastare possit, diuturnam fore divitiaru possessioné?

Ricompensa.

Hora da me sarai pienamente, abondantemente, copiosamente, ampiamente ricompensato de

tuoi benefici.

Qui tibi ex me fructus debentur, eos uberrimos capies. Vedi la parola, Ricambiare: dou' è sotto il medesimo concetto maggior copia di locutioni.

Ridursi à tale.

Atale si ridusse, che non hauea da uiuere: uenne a termine, che le cose al uiuer necessarie gli mançauano: a tale stato si condusse, che, per so stentare la uita, il modo gli mancaua: talmente la fortuna lo afflisse, caddè in tanta miseria.

In eum locum deductus est, eò deuenit, eò redactus est miseriarum, in eas coniectus est angustias, eò redactas sunt fortuna sua, eò est a fortuna deiectus, detrusus, deturbatus; eò cecidit, ut, unde uiueret, non haberet; ut ei ad uictum necessaria minime suppeterent; ut inopia premeretur earum rerum, sine quibus

uix,

ur, aut ne

undinecessis destitue

mparatus,

insmops, e

test, earum

Lett winithr

I Meggio rid

m duarti

ix latua fali

ma fi puo pur

Estereda

wiem police

E ortunis,

ors fortung

stitus nulla

we non possi

picofa baue

a bonor tuo

tatia gli o

M riputation

getto (ari

acrescimento

insteri, inte

mall'intere

Monore.

Ridu

Toscane e Latine. 146 è de uix, aut ne uix quidem hominum uitasustentatur, ut ea desideraret, ea requireret, qua uiuendi necessitas postulat, atque exigit; ut ijs re-Modi bus destitueretur, careret, ab is esset rebus imparatus, earum rerum esset inops, ab ijs re-MITHIA certic bus inops, egens ea illi deessent, ea illum desice-1881arent, earum rerum inopia laboraret, sine quibus ioné? ægre uiuitur, uel potius nullo modo uiuitur. Ridursi in ultima miseria. Io ti ueggio ridotto a termine, che niun' buomo ente, to de' puo saluarti, che alla tua ruina non è rimedio, che la tua salute è disperata, che de' casi tuoi where non si puo punto sperare. Eò te redactum uideo, ut ope humana serubiare: uari non possis, ut actum prorsus de tesit, de 7107 (0tuis fortunis, de salute tua, ut spem habere me lioris fortunæ nullam possis, ut spes melioris euentus nulla relinquatur, ut ipsa te salus serneane trie gli uare non possit. Riguardo. perlo In ogni cosa hauerò riguardo all'honor tuo, mirerò almenall'honor tuo, hauerò rispetto all'honor tuo, neria. inanti a gli occhi mi proporrò l'honor tuo : la nit, co tua riputatione, e la tua lode mio principale Fus et oggetto sarà: attenderò alla conseruatione & eo est accrescimento dell'honor tuo: mireranno i miei 145; 60 pensieri, intenderà l'animo mio, e la mente ut ci mia all'interesse dell'honor tuo, a procacciarnt; ut ti honore. ubus WX s T Ma-



Toscane e Latine. 147 ne cogitanda quidem gratia tuum beneficium Matis consequar. Vedi la parola, Ricambiare. 15 an-Rimouere. Ima: Tunon rimoui mail' animo da' uitij: tu non lasci : animai il pensiero di commetter uitij: tu pensisemtulus, 141 fepre a' uity: altro mai nell' animo tuo, che maluagie opere, non riuolgi. Nunquam a uitijs animum imentem, comon ho gitationem abducis: nunquam de uitijs non co-Ma fono gitas: berent in animo tuo studia uitiorum:nun-71to, quam tua mens ab improbis cogitationibus dier a non scedit, abducitur, auellitur: uitia semper cogitat animus tuus. tionems Rinouare. 11.62,11 Tumi hai rinouato il dolore. ret, III Dolorem meum refricasti: sopitum exci-INS TIMEIS tasti dolorem meum, quem dies iam pane 1 et, 11sanauerat. mento Riportare le parole. Persone molto honorate mi hanno riportate le tue parole, hanno ridetto, hanno fatto sapere, hantuoi be no manifestate, narrate, esposte le tue parole. eneficio Tuus ad me sermo per homines honestissi-MI (CIOmos perlatus est: tuum ad me sermonem detu-1271710 lerunt homines honestissimi, mihi significarunt, ricam aperuerunt, narrarunt, ipsa mihi uerba tua ,000exposuerunt.

Riposo.

Farò, che uiuerai in uita riposata: renderò quie-T 2 tala

artem

1, Sed

118



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48

dinerrà la tua lode, tanto piu alto salirà la gloria del tuo nome, tanto piu chiaro apparirà il tuo ualore, e per conseguenza tanto maggiore

mbus dolo

wa hedat

Linet a to dubio

to della co

Non du

sum gradus

mato tenet

by, non eft

aumrep. p

was in cikit

emins, bo

nariloco .

eulitus!

Muso, hono

251, in gra

Pande opinio

Vales and

The bone fi

I, ac nomin

imatua, mi

pochi gi

upin quali

Pancorun

Equo nume

mines hon

am obtine

es, ut aliqu

"prorfus 10

fie la tua lode.

Illustrabit amplitudinem tuam inimicorum iniuria: quo plus ad te oppugnandum studij con ferent inimici tui, quo erit grauior inte impetus inimicorum tuorum, quo studiosius euertere te, ac tua commoda conabuntur, quo acrius, ac uehementius in te irrumpent, irruent, incur rent, inuadent, impetum facient, impressionem facient, suas uires intendent, suos neruos contendent, sese immittent; eo maior ad tuam existimationem siet accessio, eo plus accedet ad tuam laudem eo, clarius tua splendor dignitatis elucebit, eo clarior atque honoratior euades, eo tua laus fiet illustrior, eo magis augebitur, amplificabitur, extolletur, illustrabitur honor tuus, eo sublimius tui gloria nominis adscendet, extolletur, efferretur, euchetur; eo plus amplitudinis, dignitatis gloria, laudis, existimationis, honoris acquires, obtinebis, assequeris, consequeris, adipisceris, tibi parabis, tibi paries, tibi comparabis.

Alcuni hanno a male di uedermi così honorato in

questa republica.

Sunt, quos meus in hac republica splendor offendat, quos mea dignitas urgeat, urat, torqueat, excruciet, pungat, grauius afficiat; qui-

Toscane e Latine. 149 i gloquibus dolori sit honor meus, quos amplitudo rira il mea lædat, male habeat, dolore, molestiaq. grore afficiat. Non ho dubio, che tunon sia per essere il piu hono KOTHYN rato della città. EN COR Non dubito, quin summum atque altissimptmum gradum ciuitatis obtineas: nulla me dubitatio tenet, nihil mihi dubitationis relinquimertetur, non est cur dubitem, quin ea consequaris, WINS, que in rep. putantur esse amplissima; quin fu-MON pressoturus in ciuitate sis honestissimus, amplissimus, eximius, honestissimo loco, summo loco, sinnernos d tuans gulari loco. Tu sei nella tua città molto stimato, prezzato, riredet ad ligniaputato, honorato, in gran pregio, in grande E21085, stima, in gran conto, in gran riputatione, in ebithr, grande opinione. r cottor Vales auctoritate apud tuos ciues: magnus atque honestus es in ciuitate: magno es in honocendet, re, ac nomine apud tuos ciues: magni te facit us am-Aimapatria tua, multum tibi defert, multum tribuit. Questi pochi giorni, che hai studiato, ti hanno gueris, messo in qualche riputatione. ibi pa-Paucorum dierum studio consecutus es, ut aliquo numero esses, ut aliquid haberes inter ratom homines honestatis, ut aliquem inter homines locum obtineres, ut aliquo apud homines loco lendor esses, ut aliquam tibi adscisceres existimationem, . torne prorsus iaceres, ne plane ignobilis, obscurus, icial; uilis. qui-

uilis, abiectus, nullius honoris, ac nominis esses; ne nullus omnino esses; ne nullo plane loco esses; ne tua esset inter homines obscura, aut insima condicio, parumper te honestauit, aliquo te in numero constituit, aliquem tibi locum tribuit, comparauit, peperit paucorum dierum studium.

La riputatione.

Existimatio, dignitas, honestas, honor, optima fama, amplitudo, honesta opinio. I tuoi libri sono in riputatione appresso tutti.

Libri tui omnibus uigent: egregia de tuis libris opinio est, existimatio est: præclare de tuis libris omnes existimant, sentiunt, iudicant: tui libri magno apud omnes in honore sunt, omnium iudicio probantur, laudibus, ac testimonijs ornantur, in manibus sunt, in manibus habentur, manibus teruntur, sinu souentur, circumgestantur, circumseruntur, assidue trastantur, diligenter euoluuntur, accurate, ac studiose lestitantur.

#### Rifanarfi.

Io non sono ancora interamente risanato: io non mi sono infin' hora compiutamente rihauuto dal male: non posseggo ancora la pristina sanità: non sono ancora ritornato nel primiero grado di sanità: non ho infin' hora ricouerate, racquistate, ripigliate, riprese le mie passate forze, les marrite forze.

Non-

Non dur

manaletus

mino fum

norbus mibi

minam ua

an affecutu

moda: p.

unus, quam

ulo, minus

un pristina

imex parte

mit per no

MI MANET YIE

iner conto ,

मिट्डूफ, per

meramle,

paio, per no

Ceadit, a

m, perut, es

unatem subi

afit : extre

alt: deieff

nus miserius

queque, aces

Me, postren

sebuit, eos

## Toscane e Latine.

ominis

plane

CUT1.

tout.

17/17 10-

Corion

11,4

tous lide tous

MI: 18

HEZ!WIS

MIS OF-

WETHER,

reumge-

dulle ,

10 TOT

DANNED

14 (1111)

10 gra-

1, 726-

te for-

Non-

150

Non dum uires colligere potui: non dum satis firmo sum corpore: non dum pristina mihi restituta ualetudo est: consirmatus a morbo non dum omnino sum: non dum plane conualui: quas morbus mihi uires ademit, abstulit, eripuit, non dum prorsus recuperaui, recepi, reuocaui: pristinam ualetudinem non dum satis mihi uideor assecutus: ualetudine non dum utor plane commoda: paullo adhuc deterius aliquanto deterius, quam solebam, ualeo: non ut, solebam, ualeo, minus sirmiter, minus belle: non dum utor pristina ualetudine: pristinas uires quadam ex parte desidero.

Rispetto.

Egliruinò per non hauer rispetto a chi doueua, per non hauer riguardo, per non si curare, per non tener conto, per non sar stima, per non hauer in pregio, per non portare alcun rispetto, per tener a uile, per non gradire, per non tener in grado, per non mirar punto a chi era tenuto.

Cecidit, concidit, perditus est, extinctus est, perijt, exitium, perniciem, ultimam calamitatem subijt, sustinuit, tulit, perpessus est, sensit: extremam fortunam subijt, audiuit, sensit: deiectus est in miserrimam uitam, summas miserias, summas calamitates, durissima quaque, acerbissima quaque, miserrima quaque, postrema quaque; quia, quos maxime debuit, eos minime ueritus est, contempsit, nibili



nihili fecit, aspernatus est, nullo loco habuit, minimi duxit, habuit in postremis, quos minime debuit, quos minime æquum erat; nullam rationem habuit, duxit eorum uoluntatis, aut commodi, a quibus pendere, quorum uoluntatem remá, spectare, quibus consulere, quorum rationibus consultum uelle debuit: quorum uoluntati parere, obsequi, morem gerere officio cogebatur.

#### Ristorare.

Se la fortuna ti ha nocciuto, la uirtù ti ristorerà: renderatti la uirtù quello, che la fortuna ti ha tolto: il danno dalla fortuna riceuuto ti sie ristorato, e con pari utilità ricompensato dalla uirtù: quanto piu acerba, e nimica hai prouata la fortuna, tanto maggiormente gusterai la dolcez za, e la commodità de' beni della uirtù: rimedio, e medicina di que' mali sie la uirtù, doue la fortuna ti ha sospinto, ne' quali per cagione della fortuna sei caduto.

Quod a fortuna damnum accepisti, tulisti, resarciet compensabit uirtus: medebitur ijs malis uirtus, quò te fortuna coniecit, quibus te afstixit fortuna: quibus te calamitatibus implicauit fortuna, ijs te uirtus expediet: ut acerbam for tunam sensisti, ita dulcem, ac suauem uirtutem experieris: quantum detrimenti, incommodi, calamitatis, malorum a fortuna tulisti, tantos a uirtute, atque adeo maiores fructus capies,

perci-

as tempus

mourts mi

phieti, n

medi, pi

SIDE COTALL

in maritim

EMPLEMENTS:

THEN: WAT I

WITHING WET

Misspit, obl

ims affects

of iocup

Maritime &

Edifare,

mero, atte

hour tuo,

u, pendera,

Dabooper

unia cogitat

raducam, o

ufudia tua

gmate figa



percipies, feres, colliges.

babuit,

os mini-

nulin

this, and

12 Mint-

127:00

W 110-

1500

117874:

1 11 25

HYISTO-

और भार-

D DEKKE

a dolcer

W:7/201-

n, done

Carriera

pulling,

T 115 7113-

reafts.

bucant

1276

intuters

10d1,610

antos a

apies,

perci-

Ritornare.

Tornò finalmente nella patria.

Aliquando, denique, demum, post diuturnum tempus, longo temporis interuallo, cum temporis multum iam abijsset, transacto iam multorum annorum spatio, redijt, reuertit, re uersus est, recepit se ad suos lares, patria incunabula, patrias sedes.

Riuiere.

Volontieri conuerso nelle rimere.

In maritimis facillime sum: iocunde uersor in maritimis: maritima loca cum uoluptate frequento: maritima regione libenter utor: in ora maritima uersari iocundum est: maritima sedes me capit, oblectat, tenet: pascor maritima regionis aspectu: meis oculis regione maritima nibil est iocundius: miram haurio iocundita tem maritima regionis aspectu.

Riuolgere.

Vederò di fare, che Francesco, lasciato ogni altro pensiero, attenderà, intenderà, si riuolgerà all'honor tuo, ogni suo studio riuolgerà, impieghe rà, spenderà, consumerà, porrà nell'honor tuo.

Dabo operam, ut Francisci animum ab omni alia cogitatione ad tuam dignitatem tuendam traducam, conuertam; ut Franciscus omnia sua studia tuam ad dignitatem conferat, tua in dignitate sigat, locet, statuat, ponat, tua di-

gnitati

151



gnitati dicet, dicata uelit, assignet, dedat.
Riuscire contral'opinione.

Temo, che nonsarà de tuoi studi quella riuscita, che si aspetta; non seguirà de' tuoi studi la riuscita, quale si aspetta, come si crede, all' aspettatione de gli huomini conforme; non risponderanno gli studi tuoi all' opinione de gli huomini; non riuscirai ne gli studi nella maniera che si aspetta: non sie de' tuoi studi, qual si crede, la riuscita, il successo, l'auenimento, il sine; non seguiranno de' tuoi studi quelli effetti, e quel sine, che si aspetta.

Vereor, ne, quam de tuis studijs exspectationem concitasti, hanc sustinere, ac tueri non possis: uereor, ut studia tua exspectationi hominum respondeant: timeo, ne studiorum tuorum euentus ab hominum opinione dissentiat, alius atque exspectatur, existat: timeo, tuis studijs non is, qui exspectatur, exitus contingat: magna me dubitatio tenet, ne non eum, quem homines exspectant, studia tua fru-Etum ferant.

Riuscita buona.

Desidero, che bene te ne auuenga, che te ne troui contento, che tu ne riceua contentezza, che tu ne senta lunga allegrezza, che tu ne proui quanto desideri.

Quod actum est, dij approbent, succedat, ex animi sententia succedat, optime, egregie,

præcla-

MICATE CA

will, exit

IM, quem

ant, contr

as penfi ad

K1110bb.

by farts rice

MINOSO.

lare fami

mu, nihil

agrants ob

www.diupti

um fectas , 1

ni confiliram

m, ut din

t, congeras

W; ut opiba

indundent.

in frequent

Polocuples,

= pesession

Waters, Mille

Mica, a dian

u;ut abunde

a fint om

meas; ut for

"l'horor

la parte dell



Pur che l'honor mi si conserui, non mi curo di perder parte della robba.

eccedat,

gregie,

Sit



Sit modo dignitas incolumis; adimi de fortuna, detrahi de fortuna, fortunam comminui, fortunarum iacturam fieri, fortunæ detrimenta non recuso, contemno, nihili duco, in Wis mil

115 , 1101

WS, 25 H

mrebus,

PATILITY.

nentra Ha

mitant p

I GTANG

THEFT

Tutao

Hill: tw

ution per

Limen

THE CHANGE

**MELCONS** 

to la rat

19.0 in 0.97

Saluis 7

in eran

Euserat

TP. Higen

Miuris el

TENT, CHY

mreip.

periret;

eas, exen

minimis pono.

Questo non si fa, non si opera, non si ottiene con la uirtù, ma con la robba: non è questo effetto della uirtù, ma della robba: non prouiene questo, non dipende, non nasce dalla uirtù, ma dalla robba.

Copiarum hoc potius est, quàm uirtutis: non hoc in uirtute, sed in opibus situm est: facit hoc non uirtus, uerum copia diuitiarum: diuitiaru, non uirtutis, hoc est: pertinet hoc ad copias, non ad uirtutem: non hoc uirtus, ueru diuitia prastant: pendet hoc a diuitijs, non a uirtute. Latua robba è mandata a male, è mal trattata,

uien distrutta, grandanno riceue.

Fortunæ tuæ dissipantur: res samiliaris tua disperditur, dissipitur, imminuitur, perditur, damnis afficitur, accipit iniuriam, distrabitur, detrabitur de tuis sortunis: iniuriose tractantur sortunæ tuæ: damna inferuntur sortunis tuis: inuaduntur sortunæ tuæ: irruitur, impetus siunt in sortunas tuas.

## Rozzo.

Non sei prattico: hai poca esperienza: non hai có uersato: sei rozzo, nuouo, come forestiero. Rudis es, imperitus, nullius experientia, usu



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48

bus cum tibi res esset, liberaliter tractabas:
nunc in omni re frugaliter, parce, tenuiter, restricte, infra modum potius, quàm supra mo
dum sumptum facis: in faciendo sumptu parcus es, & illiberalis: satis moderate, uel angu
ste potius impensam facis: tuos sumptus nimis
ad frugalitatem reuocas, nimis accurate frugalitatis regula metiris.

Mi dolgo, quanto ogni altro, della ruina del-

la patria.

Nemini concedo. qui maiorem ex pernicie. Expeste patrix molestiam traxerit: exitio patrix ita doleo, ut nemo magis, tam doleo, quàm qui maxime: angor, torqueor, crucior, solicitor, afficior pernicie patrix, sic, ut nemo unquam ex ullo casu, aut ulla omnino calamita te plus hauserit acerbitatis, grauius doluerit, maiorem dolorem ceperit, maiorem in solicitu dinem inciderit, deuenerit, addustus sit.

La fortuna distruggerà, condurrà a fine, con le

sue forze affliggerà le maggior città.

Vi fortunæ aliquando perculsæ, & prostratæ iacebunt, fortunæ uiribus perculsæ concidét aliquando florentissimæ urbes: præclaras urbes obscurabit aliquando, atque extinguet, tollet, perdet, male perdet, prorsus affliget, plane opprimet, penitus euertet, omnino delebit for tunæ uis: erit aliquando, cú urbes amplissimæ iaceant, perculsæ ui fortunæ, atque prostratæ.

La

irepubli

Wate,

inta,

Peni

A forth

MILLES O

FILATIO

Tel

ETUKA

STATE

STATE OF BELLEVILLE

THE COLUM

二份约

Marie Color

intresto e

month ba

istre le th

Omnes

pordidi: po

Mant, at

rom quid

religarim

Matters, e

1 0770724

aem tuli

de rebus

tat: Ita

plane dell

imamea

#### Toscane e Latine. ractabas: Larepublica in tutto è ruinata, ha perduta ogni utter, resalute, è ridotta a niente, è distrutta affatto, è jupra mo spenta, afflitta, misera in ogni parte. nptu par-Perit respublica, concidit, nulla prorsus uel angu est, formam plane pristinam amisit : actum est his nimis penitus de republica: formam, imaginem, siute frugamulacrum ueteris reip. nullum agnoscas : uestigium reip. nullum superest: fuit resp. commuman delnis res ita dilapsa est, ut ne spes quidem, melius aliquando fore, prorsus ulla relinquatur: perijt a permine omnino reip. salus: non aduersa tantum est, ue-Exilio parum etiam penitus euersa fortuna reip. fracta

tincta salus reip.

Ho perduto ciò, ch' io haueua: ueggomi priuo di quanto haueua: ogni mia sostanza è mancata:

sunt opes, afflictæ uires, amissa dignitas, ex-

tutte le mie facultà sono ite a male.

m doleo,

CTUCTOT,

, ut nemo

dollerit,

in foucity

it.

me, con le

- profira-

concidet

tollet,

, plane

lebit for

plissme

ostrate.

Omnes & industria, & fortuna fructus perdidi: perierunt omnes fortuna mea: euer-sa sunt, ac perdita mea res omnes: rerum mea-rum quid iam habeo? quid possideo? quid mihi reliquum fortuna fecit? ex meis pristinis ornamentis, & commodis, nullum obtineo: mea-rum omnium fortunarum iacturam feci, perniciem tuli, subij, passus sum: prorsus actum est de rebus meis: nihil mihi iam reliqui fortuna fecit: ita perij, ita sum perditus, ut salutem plane desperem: oppressa iacent grauissima fortuna mea res omnes: ita perdita sunt fortuna

V 2 mea,

mea, ut eas seruare ne salus quidem ipsa possit.

#### SACCHEGGIARE.

Saccheggiò il paese: mise a sacco il paese: sece preda per il paese.

Prouinciam diripuit, uastauit, deprædatus est, rapinis exinaniuit, exausit: prædas egi te prouincia.

#### Saluezza.

Ho saluata la patria: ho liberata la patria dalla, ruina: io sono stato la salute della patria: per opera mia sta in piedi la patria: cadeua la patria, se io non l'hauessi sostenuta.

Patriam seruaui: patriam ab exitio uindicaui: patriæ incendium extinxi: salutem attuli, peperi, dedi patriæ: opera mea patria stat:
cadentem patriam sustinui, labantem consirma
ui, labentem excepi: ego salus patriæ sui: a me
salutem accepit patria: patriam ab exitio, a
pernicie, ab interitu, a peste eripui, liberaui,
tutatus sum: patriæ mala sanaui: patriæ salutem attuli, incolumitatem peperi, pestem abstuli: grauter laboranti patriæ opem tuli.

#### Salutare.

Rendotimolte gratie, mi hai fatto gran piacere, perche l'hai salutato in nome mio.

Quòd eum saluere a me iusseris, meo nomine salutaueris, quod ei meis uerbis salutem dixeris, amo te plurimum.

Sanità

4 40 bens

botorz

17: Ha

CREES C

TODATIS

chines

RESULT CO

teras, t

de tues 7

U, EXP

Helphin

原1,1

Who che

Ma: che

mament

lidia a c

habbi ce

dubio no

adun'o

Duomo

Toscane e Latine. 165 Sanità.

Io fto bene: io son sano: mi sento bene: mi contento di questo stato di sanità: mi sento gagliardo:

ho forze da sano.

2 possit.

ruce pre-

spreds-

PREMAS

ria della

ma : per

na lapa-

ton Acondi-

em attu-

17.2 21:

COLITER

MI: SAL

title, 1

DETAIN,

77.2 JUH-

tem 10-

14/3.

macere,

nom!-

em di-

anita

Bene me habeo: mihi bene est satis commode, satis belle habeo : bene ualeo : commode ua leo: ualetudine bona utor: mihi est, ut uolo: quales cupio uires possideo: uiribus utor firmis: roboris, uirium, ualetudinis habeo satis.

Sapere.

Io so in che stato sei: conosco lo stato delle cose tue: ueggo come stai: ho notitia delle cose tue: sono

informato dello stato tuo.

Noui, cognitum habeo, probe teneo statum rerum tuarum: qui sit rerum tuarum status, optime scio, praclare noui, egregie intelligo: de tuis rebus plane mihi constat, exploratum est, exploratum habeo, compertum habeo, mi hidubium non est, obscurum non est: non me fugit, latet, præterit status rerum tuarum.

Saper di certo.

Voglio che tu sappi certo, che niuno piu di lui ti ama: che tu tenga per fermo: che tu creda fermamente, che tu porti ferma opinione: che tu ti dia a credere: che tu non dubiti punto: che tu habbi certa credenza: che nell'animo tuo alcun dubio non rimanga: che tu creda a me come ad un' oraculo, quante un' huomo ad un' altr' buomo puo credere, quanto maggiormente si

puo,



puo, quanto si possa il piu.

Sic habeto, illum nemini concedere, qui te magis ex animo diligat; te illi neminem esse cariorem, neminem illo esse ad te amandum propensiorem, singularem illius esse inte beneuolentiam, summam in illo esse ad te amandum animi propensionem: uelim sic habeas, pro cer to habeas, plane credas, tibi persuadeas, prorsus animum inducas, in animum inducas, cum animo tuo constituas, pro certo habeas, pro explorato, pro comperto, oraculi loco, minime dubites, minime dubitanter credas, persuasum atque fixum in animo tuo sit: uelim ita credas, prorsus ut minime dubites, ut dubitatio tibi nulla relinquatur, supersit: reliqua sit: credas mihi itidem ut oraculo crederes:hoc mihi ita cre das, ut editum ex oraculo putes.

Satiare.

Tu non ti satij mai di studiare.

Nunquam te explent studia: tua nunquam expletur, aut satiatur studiorum sitis: nimius es in studis: nimium te studis dedisti: præter modum, supra modum, extra modum, parum modice, immoderate, minus moderate, sine modo, nimis intemperanter studia colis, trattas, exerces: nimia studiorum cupiditate stagras: te studiorum amor, & consuetudo nimium tenet.

Satif-

infarà a

enlet, n

proof: b

A ME LOOK

LA NETALON

107701

de, pi com

count: ex

k, the fer

Rettael

ethnice,

monte la

Mila il M

me nasce

wgli bon

llona fia

lide li den

Tussi

lute positi

mam, fre

is sest en

# Toscane e Latine. 166 Satisfattione universale.

Ogniuno rimarrà satisfatto di questa tua opera: sa tisfarà ad ogniuno questa tua opera: opererai questo con satisfattione uniuersale: sie da tutti approuata questa tua opera.

re, qui nem esse nondum

f bene-

andum

730 CE7

, 1717-

E, CAM

- X9 070

South Title

r fuz fum

credas,

stro tro:

t: credus

Di sta cre

Menghan

: namous

i: prater

, parum

nte, sine

las, tra-

tate fla-

tudo 111-

Satil-

Onibus approbantibus hoc facies: nemini nonsatisfeceris: hoc tuum factum nemo reprehendet, nemo non probabit, nemo erit, qui non probet: hoc tuo facto letabuntur omnes.

#### Sauiezza.

Aunsauio, come tu sei, sta bene a giudicare, che la uera lode nasca solamente dalla uirtù: la tua sauiezza richiede, alla tua sauiezza si richiede, si conuiene, è cosa conueneuole, è cosa diceuole: egli è cosa degna della tua sauiezza: a te, che sei sauio, di sauiezza dotato, la cui sauiezza è grande, la cui sauiezza appresso tuttiriluce, sta bene a creder, che nella uirtù solamente la uera lode sia riposta, che dalla uir tù sola il uer' honore dipenda, che quella radice, onde nasce la gloria, che quel fonte, onde escono gli honori, sia la uirtù, che l'albergo della gloria sia la uirtù, che solamente a' uirtuosi la lode si deua.

Tuæ sapientiæ est ueram laudem in una uir tute positam existimare: pertinet ad sapientia tuam, spectat ad eam sapientiam, qua tu excel lis, est eius sapientiæ, quæ inte elucet, niget: tuum est, qui sapiens, & haberis, & es, qui

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48

sapientia præstas, abundas, in quo sapientiæ plurimum est: uirum sapientem, qualis es tu, decet animum inducere, pro certo habere, sic habere, ita credere, existere ueram laudem, nasci, sluere, manare ab una uirtute, uerum decus in una uirtute situm esse, locatum, constitutum, solidam gloriam non aliunde, quama uirtute, pendere.

no mil

para la II

Tuen

shirm

petorque

: FOT ,

me wie it

ne delarer

me miler

in: dolor 1

mbus dol

mi bai fatt

Buergogi

We, much

ITHOTHIN.

mam: 19

THE STATE

Michele

Decursio

57, naftar

a, er loca

mem dicu

amnis affici

usture pro

m scriui ra

W.

#### Scelerità.

Non è scelerit à maggiore, non è peccato piu graue, non è cosa piu nesanda, che il sar uiolenza al padre: gran scelerit à commette, chi sa uiolenza al padre: è scelerit à di ogni scelerit à mag giore, uiolar quella piet à, che al padre si deue.

Nullum crimen, piaculum, scelus grauius est, aut detestabilius, quam patri manus affer re, uim inferre: maximo se adstringit scelere, graue piaculum admittit, impie facit, qui parentem uiolat, lædit, qui uiolat eam pietatem, que parenti debetur: nullum scelus abest ab eo scelere, in uno illo scelere omnia insunt scelera, cum parenti uis infertur.

Sciagura.

Le tue molte sciagure mi affliggono, le tue auuersità, i tuoi infortuni, i tuoi duri casi, la tua trop
po acerba fortuna, le tue calamità, le tue tribulationi, lo stato misero della tua uita, i tuoi
troppo duri et infelici auuenimenti gran cordoglio mi apportano, sono di gran tormento all'a-



Intendo che le scorrerie de' nimici danneggiano il

paese.

elera,

anner-

us trop

We 171-

i thou cordo-

all'a-

111110

Decursionibus hostium audio regionem infe stari, uastari, loca diripi: excurrere hostes au--dio, & loca diripere: incurrere hostes in regionem dicuntur, & ex ea prædas agere, eam damnis afficere, rapinis exhaurire, exinanire, uastare prorsus, ac perdere.

Scriuere rare uolte.

Tu miscriui rare uolte: poche lettere da te riceuo:

non

non ho spesso da te lettere: non sei troppo diligente nello scriuere: non attendi molto all' officio dello scriuere: potresti essere piu sollecito nello scriuere.

Infrequens es in officio scribendi: raras a te litteras accipio: minus sape ad me scribis: cala mo parcis: officium litterarum abs te requiro, in te desidero: impiger admodum in scribendo non es: crebriores a te litzeras postulo: non satisfacis officio tuo crebritate litterarum: crebrius, uellem, ad me scriberes.

Sdegno.

Il donar, che tu fai, muoue sdegno a tutti i buoni, fa dispiacere, fa fastidio, è di noia, offende l'animo di tutti i buoni.

Inuidiosa est apud omnes bonos tua largitio: inuidiam tibi parit: inuidia tibi est ista largitio, ladit animos bonorum: tua largitione grauius afficiuntur bonorum animi: largitione alienas a te bonorum animos.

Seconda ragione.

La seconda ragione, che mi consola, si è la ricordanza delle mie sciagure: l'altra ragione, che mi porge consorto, si è la memoria de' miei passati mali: dapoi mi consolo e sostento con la memoria de' miei infortuni: alla prima ragione quest' altra si aggiunge, la ricordanza, la rimé branza, la memoria de' miei duri casi.

Secundo loco me consolatur recordatio meo-

rum

to temp

stum att

millud i

daymun

Megru

ali fente di

301 mort

imorte, d

Nullus 1

moabet (

MI HALLUS OF

# 18 4 mor

mendi uis

ing: uien

W. la luce

" al gion

redere a

Advesper

at:nox

erian api

bebit no E

Itenuto 2

debito di

gomio , c

oper un'

Toscane e Latine. 168 rum temporum: altera est ratio, quæ mibi solatium affert, præbet, parit, solatio est: alterum illud est, quo sustentor, ac recreor: illa est, quæ me consolatur, aliera ratio: accedit illud ad animum meum sustentandum : deinde sustentor meorum malorum memoria. Sentimento perduto.

Non si sente dopo morte: i morti non sentono:man cano i morti di sentimento: non è sentimento nel

la morte, dopo morte.

po dili-

all'offi-

Sollecito

was a te

Ms: cala

require,

Chronin

LAN (L

-917 ; MA

i buoni.

mdel'a-

largitio:

Largitio,

graunus

dienas

14 TICOT-

one, che

miei pason la me-

a ragione

Larime

tio meo-714716

Nullus in morte residet sensus: mors nullum habet sensum: mortui sensu carent: mortuis nullus inest sensus: extra sensum mors est: sensus a mortuis abest: morte sensus amittitur: sentiendi uis morte extinguitur.

Sifasera: uiensera: lasera è qui: la notte si auicina: la luce si parte: la luce da luogo alle tenebre: al giorno succede la notte: comincia il gior no a cedere alla notte.

Aduesperascit, uespertinum! crepusculum adest: nox aduentat: lucem tenebræ pellunt: uesperum appropinquat : diei iam succedit nox : dies abit nocte aduentante: cedit iam nocti dies.

Seruigio.

lo son tenuto a fare in servigio tuo quanto potrò : è mio debito di seruirti in ogni cosa: richiede l' obligo mio, che operi per te quanto può un' huomo per un'altr'huomo operare: debbo farti ogni





# Eleganze Sfacciato.

Nontireputi a uergogna, il commettere alcuna forte di peccato: tu pecchi senza alcun rispetto: tu trascorri in ogni peccato senza alcun riguardo: niuna molestia ti ritarda nel peccare.

Nulla tibi est ad facinus uerecundia: nullum tibi peccandi modum uerecundia statuit: peccas, abiecta prorsus uerecundia: peccas sine modo: peccas impudentissime: non te pudor ullus, non te modestia deterret, abducit, remouet a uoluntate, a studio, a consuetudine peccandi.

S'io fossi sfacciato, come tu.

Situum os haberem: si tuam imitarer impudentiam: si essem æque ac tu, pariter ac tu,
similiter ac tu, non secus, non aliter ac tu, ita
ut tu, uti tu, quemadmodum tu, sicuti tu, impudens, ad impudentiam propensus, pudoris
expers ac modestia, alienus a pudore, remotus a modestia, auersus a pudore.

Tusei sfacciato.

Transis uerecundia fines: abes procul a pudore: modestiam nullam retines, tueris, colis: non te pudor retinet, non te modestia regit, non uerecundia temperat.

Sforzarsi.

Fa quanto puoi, adopera ognituo studio, impiega le tue forze tutte, sforzati, quanto maggiormente puoi, intendi ogni tua forza, opera quá-

to

oper te f

Daope

s Audio ,

TRES MET

usatupi ca B, confer

m, om

wes, ne qu

md fer at d

mat, ne q

ni macillani

Note wirth

intura no

L'agiurie a

Maccident

Fortune !

Afite ui

mitis prafi

tibi noce

the never

tutus es

Me tibili

surri cal

Time excel

Megat, mu

Vignore a

logni cosa

Toscane e Latine. 170 to per te si puo, per non perder l'honor tuo.

Da operam diligenter, enitere, conare omni studio, contende omnibus uiribus, intende
omnes neruos, incumbe toto pectore, elabora
quantum in te est, studium adhibe quantum po
tes, confer huc omnia tua studia, omnem operam, & industriam, age hoc quam diligenter
potes, ne quam tuus honor iacturam faciat, ne
quod ferat detrimentum, ne quam iniuriam accipiat, ne qua labe inficiatur, ne quam labem
aut maculam suscipiat, contrahat.

re alcuna

rifetto:

m riguer-

1: nullum

ic: pec-

ens fine

te pudor

ducit, re-

"Suetudine

Marer im-

ter actu,

ractu, its

cuti tu, m-

ks, putons

OFE, TEMO-

rocul a pu

eris, coli

regit, not

io, impli

maggio

ipera que

Sicurezza.

Essendo tu uirtuosissimo, sei sicuro dalla fortuna, la fortuna non ti puo nuocere, non sei soggetto all'ingiurie della fortuna, non ti soprastanno i uari accidenti della uita humana.

Fortunæ uim tuæ uirtutis amplitudo uincit:
munissti te uirtute contra fortunam: septus es
uirtutis præsidis aduersus impetus fortunæ:
nihil tibi nocere, obesse, incommodare, cum
uirtute uuenti, uirtutem colenti, fortuna potest: tutus es a fortunæ iniuris: securam uitam
ducere tibi licet, quia cum uirtute uiuis: non
tibi uaris casus impendent humanæ uitæ, qui
uirtute excellas, quem uirtus tueatur, tegat,
protegat, muniat.

Signore.

Egli è signore a bacchetta, è padrone del tutto : a lui ogni cosa è soggetta : la sua uolontà è osseruata

uata come legge: ha compiuta signoria: commanda a tutti: ogniuno da lui dipende.

Penes eum est potestas, omnia sunt, est imperandi ius, est in omnes imperium: dominatur, imperat, regnat: tenet omnia rem: tenet publicam: arbitratu suo cunsta moderatur,
ac regit: eius in manu sunt omnia: eius ita potestas late patet, ut omnia complestatur: eius
dominatu nihil uacat: ad eum omnia sunt delata: eius uoluntas pro legibus est: ab eius uoluntate, ac nutu pendent omnes: omnia posita
sunt in unius uoluntate.

Meglio è il uiuere qui con noi, che esser gran signore.

Tanti non est, multis mortalibus impera-

re, quanti nobiscum hic uitam ducere.

Io era signore, & hora son seruo: di signore son diuenuto seruo: di signoria son caduto in seruitù: son caduto dall' alto grado di signoria nel

piu basso stato di vita.

Sedebam in puppi; clauumq. tenebam, nunc uix est in sentina locus: libertatem seruitute commutaui: a summo potestatis in insimum seruitutis locum decidi, deiectus, deturbatus, detrusus, depulsus a fortuna sum: imperandi meum erat ius; nunc me seruiendi necessitas premit: dominatum, & cum dominatu libertatem perdidi, tantum abest, ut imperem, ut nec liber sim.

Signo-

(forthma)

ediquell

un è poti

immuit 1

Facile

mdelet:

and : Halls

titles mon

relat, que

DOTAL BET

it, exting

ula falla at

cwo fi cop

no na Con

wonen è l

Fultu

purcatur

DITHUS CH

mini fensi

in buon

panto: no

Simple

th, apert

ifrande.

mo: fimu

Toscane e Latine. Signoria.

: com-

हि गा

domins.

1877: 18

dersin,

17 ct bo-

IT: CIUS

# (U.

THE WAY

me bolisa

ir gran fi-

s impera-

lignore for

o in servi-

ignoria nel

pam, more

Cerustut?

Firm et-

perbatils,

третлей

necessits

atu liber-

erem, H

Signo-

171

La fortuna facilméte distrugge le signorie di questo e di quello: abbatte la fortuna le alte signorie: non è potestà così grande, che non sia finalmente diminuita e spenta dalle forze della fortuna.

Facile summos hominum principatus fortuna delet: euertit fortunæ uis opulentissima regna: nulla est potestas tanta, quam fortunæ potestas non exsuperet, quæ fortunæ potestati non
cedat, quæ fortunæ uiribus frangi non possit:
paruo negotio summos dominatus fortuna tollit, extinguit, labefacit, cuertit.

Simulatione.

Con la falsa apparenza del uiso l'intrinseco dell'animo si copre: altro il uiso dimostra, altro l'ani mo nasconde: è differente l'animo dal uiso: al uiso non è l'animo conforme.

Vultu simulatio sustinetur: aliud uultu signisicatur, aliud in animo latet: non congruit animus cum uultu: dissentit animus a uultu: animi sensum uultus occultat.

Sincerità di animo.

Io son' huomo schietto: non so singere: non simulo punto: non uo con arte.

Simplex homo sum: simplex mihi animus est, apertus, nulla simulatione tectus, purus a fraude, ab omni labe: apertam ueritatem amo: simulandi artisicium ame prorsus abest.

X So-



Non potrò mai sodisfare a parte alcuna de' tuoi be nesici: egli è impossibile, ch' io paghi una parte deldebito ch' io ho teco: non che in tutto, ma ne pur in parte sarò io per te quel che tu hai satto per me.

Nullam unquam tuorum meritorum partem assequar: nunquam ne minime quidem ex parte tuis in me meritis satisfaciam: nunquam omnino tibi soluam quantum debeo, ac ne ulla quidem in parte: officia tua nunquam rependam, remunerabor, remetiar, compensabo, officijs paribus aquabo.

Soldati ualenti.

I miglior soldati sono morti: hannoui lasciata la uita i piu ualorosi soldati: è seguita la morte de piu prodi e ualenti soldati.

Periere milites uirtute præståtes: interijt egregia militú manus, fortitudino excellés, cuius uirtuti cómitti multú posset: slos exercitus, o robur uniuersum, soboles q. militum cecidit.

Somiglianza.

Veggo che le tue cose sono simili alle mie, rassomigliano alle mie, non sono differenti, discordanti, diuerse dalle mie: fra le tue cose e le mie non ci è punto di differenza: nelle cose tue riconosco le mie: le cose tue sono un ritratto delle mie.

Rerum mearum imaginem uideo in rebus tuis : tuis in rebus meas agnosco : simillimam re

mre accadem

71111 110 t

minum a

Mmilit

mente

mireco ta

(101): 974

tura de ale

Non n

agre fultin

inci non pe

mintere at

BOX QUEO 1

H anno 19

gettera,

was a crea

varedere

h, farai (

manchi

Venies

ions, finci

sem addur

whiter: er

aistiment

is am aff

Toscane e Latine. 172 rum nostrarum ratio est: a rebus meis tuæ mi noi be nimum differunt : nulla est rerum nostrarum : parte dissimilitudo. mane Sopportar con dispiacere. u fat-Malamente sopporto la sciocchezza di alcuni: non mireco facilmente a sopportare la pazzia di alcuni: graue cosa mi è il sostenere la stolta natura di alcuni. Non nullorum stultitiam non facile fero, ie ulla

par-

m ex

quam

repen-

nsabo,

ista la

rte de

erute-

S, CHINS tus, O

idit.

afforni-

tordan-

mie non conosco

116. a rebus

namre 714778 ægre sustineo, haud satis æquo animo fero: adduci non possum, inducere animum non possum, inducere animum minime possum, a me ipso non queo impetrare, dementias non nullorum ut animo non iniquo feram.

Sospettare.

Sisospetterà, che tu non sia huomo di buona fede: darai a credere, farai credere, darai occasione di credere, uerrai in sospetto, genererai sospetto, farai sospettare, che tu sia poco fedele, che tu manchi di fede.

Venies in suspicionem infidelitatis, parum bona, sincera, recta fidei: tua fides in suspicionem adducetur, in dubium ueniet, in dubiu uo cabitur: erit, cur de tua fide non bene homines existiment: suspectus eris nomine insidelitatis: caussam afferes de tua fide secus existimandi.

Souerchio.

Non accadeua che tuti scusassi meco: souerchio è stato l'officio tuo nell'escusarti: era poco necesfario.



sario, poco faceua bisogno, non bisognaua, biosgno non era, non richiedeua il bisogno, che

tu facessi meco tale scusa.

Superuacanea fuit apud me tua excusatio: officium excusandi sine caussa suscepisti: non erat cur te excusares: caussam excusandi nulla habuisti: minime necessaria fuit excusatio tua: tuam excusationem non desiderabam, non requirebam, non exspectabam:

#### Souuenire.

La pietà diuina facilmente souuiene a gli afflitti, porge aiuto a' bisognosi, i miseri sostenta, i di-

sperati conforta.

Afflictos facile diuina pietas excitat, egentibus opem fert, miseros subleuat, desperatione debilitatos confirmat, fulcit, sustinet, laborantibus subsidio est.

Speranza.

Mi pare di hauer condotta la cosa a termine, che se ne puo hauer ottima speranza: parmi di hauer messa la cosa in tale stato, che si puo sperarne auenimento felice: penso di hauer operato in tal maniera, che si puo della cosa aspettare quel sine, e quel successo, che si desidera: a tale credo io di hauer la cosa ridotta, che di contrario auenimento non si ha punto da temere: appoggiasi hora l'animo mio a ben sicura e sermasperanza, per lo studio, che sho posto nell'inuiare la cosa.

Hoc

HOCH

bom bab

no mus

ENCH: 1070

TON , 11.

MINI, 17

me conto

intentra

MINUS :

muisser.

immts 1

im in pe

Gerana un

a herang

tanza non

ध्याद्व ही व

me riusci

localiero

Spes me

M: Den

biself com

www process

Tibam , a

habit co

luisse mea

amidai gri

mo:mi m

#### Toscane e Latin?. Hoc uideor mibi esse co Cocuto; ut optimam naua, spem habere, optime sperare, optima spe niti 10, che possimus: eò rem perduxisse mibi uideor, ut euentum sperare quamsecundissimum liceat : Vatio: rem, ut opinor, ita constitui, in eo statu col-: 11011 locaui, in eum statum adduxi, ita composui, atnulli que conformaui, nibil ut aduersum timere, ni IMA: bil contra uoluntatem, omnia secunda, qualia 178uolumus, ex nostra uoluntate, ex animi sententia sperare possimus: iacta sunt a nobis fundamenta rei, sic inquam, ut certa propemo-Bitti ,

Speranza falsa.

dum in spereliqua sint.

, 1 di-

egen-

Tatto-

labo-

le, che

di ha-

herar-

erato m

hettare

1:114-

di con-

temere:

rie fer-

Ao nel-

HOC

Io speraua una cosa, e n'è auenuta' un' altra: falsa speranza è stata la mia: conforme alla speranza non è riuscito l' effetto: alla mia speranza il desiderato sine non è seguito: non mi è riuscito, mi è fallito, mi ha ingannato il pensiero.

Spes me fefellit, frustrata est, decepit, delusit: spem meam non is, quem uolebam, exitus est consecutus: non successit, ut sperabam: non processit ex animi sententia: aliter, ac sperabam, contigit, accidit, euenit: exitum res habuit contra spem, alienum a spe: inanem fuisse meam spem, exitus rei declarat.

Speranza data.

Tumi dai gran speranza di douer esser uirtuosissimo: mi metti in speranza, fai ch'io speri di do-X 3 uerti

uerti uedere possessore a qualche tempo di una rara uirtù.

Spem affers eximiam summa uirtutis: addu cis me summam in spem eximia uirtutis: facis ut sperem de tua uirtute, eaq. minime uulgari: inclinat animus meus, a te uidelicet impulsus, ad optimam spem tua uirtutis eximia: es tu quidem apud me in egregia spe uirtutis prope singularis.

Speranza perduta.

Hanno perduto, smarrito, diposto, lasciato, abandonato la gran speranza, che haueuano: è lor mancata quella gran speranza: non è piu in loro tanto di speranza, quato prima haueuano.

Ex magna spe deturbati, deiecti, detrusi, depulsi iacent: ex alta spe deciderunt: spem illam, quam susceperant, abiecerunt, deposuerunt, omiserunt: spe non tenentur, ut antea, non aluntur: non eos, qua antea, spes tenet, na scit, alit: spes iam omnis abijt, discessit, euanuit, nulla prorsus iam est: sirmase niti spe putabant; ea quam sit imbecilla, nunc intelligunt.

Speranza senza cagione.

Non ueggo la cagione della tua speranza: non so conoscere perche tu speri, che cagione a sperare ti muoua, t' induca, ti sospinga, ti tiri, t' inuiti, ti conforti: non intendo, sopra che fondamento sia fermata la tua speranza, sopra che ragione sia fondata, a che ragione si appoggi, da che ra-

gione

pine maj

Non

041 (24)

qua ratie

aw imp

bunus en

line frem

one te du

V. Perare

iw: fei

quidem ap

tuclara 19

pirrata m

bet pluring

a premi

Whini d

Minrate p

Postario d

twitare c

alle loro

is fono pri

Prami

mi poffer

ciur: egr

ne dubio

qui uirtie

Coum

unt, tri

Toscane e Latine. 174

gione nasca, sia prodotta, generata, partorita.

Non video, cur speres, quare, quamobrem, qua caussa, qua de caussa, quam ob caussam, qua ratione adductus, quam commotus caussa, quo impulsus argumento: qua te ratio, quid rationis in hanc spem adduxit, impulit è cur in hanc spem venisti è quam rationem secutus es è qua te duxit, aut hortata spes est è quid esfecit, ut sperares è tua spei caussam ignorare me consiteor: spei tua caussa me praterit, sugit, mihi quidem aperta, perspicua, manifesta, nota, sa tis clara non est, perobscura apud me est, explorata mihi non est, obscuritatis apud me habet plurimum.

di una

15: addy

t: facis

ulgari:

pulsus,

es tu

upro-

ato, anano: è

plum

euino.

etrufi,

em il-

antea,

net, na

t, eus-

spe pu-

: non fo

perare

'गामाम,

amento

ragione

che 12.

gione

Sperare.

Gran premi possono sperare coloro che uiuono da huomini da bene: possono i buoni promettersi honorati premi della loro bontà, gran premi asspettano della loro honesta uita, non possono dubitare che non habbino da corre lieto frutto delle loro uirtuose opere: notabili premi alla bon tà sono propossi.

Præmiorum spe magna, admodumá, sirma niti possunt ij, quorum uita cum uirtute traducitur: egregia præmia pro certo exspectare, sine dubio sibi polliceri, plane sperare licet ijs, qui uirtutem colunt, qui recte, atque honeste, com uirtute uitam agunt, peragunt, ducunt, traducunt, uiuunt: magna sunt recte a-

X 4 gen-

gentibus pramia constituta, proposita summa recte agentes manent pramia: certum fructum boni colligent, capient, percipient, ferent sua uirtutis, probitatis, offici, optimorum consiliorum, atque factorum: mercedem actionum suarum exspectare certissimam possunt, qui uirtutem in uita primam habuerunt, quibus in ui-

be ad o

nuno p

Qui *fumptur* 

in pensa

ant, Ill

(a, ut to

polit: no

Primode

with mag

mente a

urtu (fri

facilità ai

ta kinena

Majo

WATER IN

metros 1

tio maxi

dining !

me : plu

wrins na

minis poi

wie illi

bona app

tabant,

ciebant

ta uirtus fuit antiquissima.

Spero che la uostra concordia sarà cagione della uittoria: porto ferma opinione, spero, come cosa ch'io ueggacon gli occhi, non ho punto di dubbio, niente dubito, che della uostra concordia non sia per nascere la uittoria: la nostra concordia, si come io spero, secondo ch'io spero, per quanto spero, quanto mi gioua di sperare,

partorirà la uittoria.

In uestra concordia spem maximam pono ui-Etoriæ: ex uestra concordia uictoriam spero: ue Stra concordia uictoria mihi spem affert : uictoriam, ut spero, pro mea quidem spe, quantum quidem spero, nisi me spes fallit, ut animus meus auguratur, quemadmodum ipse mihi polliceor, nictoriam pariet, afferet: nestra concordia fructus, nisi mea spes insirma prorsus est, erit uictoria.

Spela.

Chipotrebbe, per ricco ch' egli fosse, resister a cosi gran spesa? quai ricchezze potrebbono sostener il peso di cosi grave spesa? Stancherebbesi ogni

Toscane e Latine. imme ogniuno sotto il peso di questa spesa: graue sareb rustum be ad ogniuno, & intollerabile questa spesa: ent fise niuno potrebbe reggere alla spesa. m con-Quis ita firmus ab opibus est, ut sustinere tionum sumptum possit? cuius divisia sumptui pares esse possint? ferendo sumptui quis sit? tantam WI Wir. impensam quis sustineat? ita magni sumptus m 112fiunt, ut ferri non possint: ita grauis est impendella sa, ut debilitare, atque opprimere quemuis possit : non is est sumptus, qui ferri possit : su-, come unto di pramodum, immoderatus est.

Sprezzare.

concor-

tra con-

perare,

Dono Hi-

bero: ne

: nifto-

mantum

animas

nihi pol-

TE CON-

prories

er a co-

foste-

rebbest

02111

I nostri maggiori sprezzauano le ricchezze, solamente alla uirtù mirauano: a paragone della uirtù sprezzauano la robba: di gran lunga alle facultà anteponeuano la uirtù: a petto della uir tù niuna stima faceuano della robba.

Maiores nostri divitias minimi putabant, unam virtutem sequebantur: apud maiores nostros minima divitiarum, virtutis erat ratio maxima: nullo loco apud maiores nostros divitiæ suerunt, virtus una vigebat maxime: plurimum semper apud maiores nostros virtus valuit, minimum divitiæ: opes in minimis ponebant: postremæ omnium rerum divitiæ illis erant: rem samiliarem, quæq. nos bona appellamus, parvi, minimi, nihili reputabant, ducebant, æstimabant, pendebant, saciebant, floccifaciebant, flocci non faciebant, (idem

(idem enim significatur, sine absit, sine adsit particula non) minimi erant apud maiores nostros opes, minimi ponderis, nullo apud eos locom co, parui momenti: postremum apud eos locum opes obtinebant: de opibus minimum laborabant: divitias præ virtute contemnebant, infra virtutem ducebant, post virtutem babebant, virtute posteriores iudicabant.

Io non mi curo di cosa alcuna punto punto; uadano per me le cose o bene, o male: non so caso di ueruna cosa: a cosa alcuna punto non miro, non

attendo, non bado.

Trahantur per me pedibus omnia; non laboro: nihil me afficit: nihil me tangit: nulla re moueor: de qua uis re sus q. deq. sero: aque omnia contemno, fastidio, respuo: nulla res apud me pondus habet: nullius momenti est, in pretio est, ne minimi quidem est.

Sprezzato.

Veggio, ch' io son abandonato, ne si tiene piu conto alcuno di me: ueggiomi in niuna stima, in niuna riputatione, essere caduto in dispregio, in disgratia, esser tenuto a uile, esser tenuto per niente, esser diuenuto sauola, esser in niun conto.

Plane desertum esse me, atque obiectum intelligo: nullo iam loco sum: reijcior & contemnor ab omnibus: nullius iam pretij sum: ordinem nullum obtineo: fabula sum: nullus sum: habeor in postremis: despicior: despe-

Etus

GHS JU

iaflagione

970, no

bi ogno r

tempo b

della co/-

Anni

contedit

pies, a

(me 1) [1

tes postul

las non au

His cotesto

inquel ch

grande co

trana for

the lei co

to, in col

the la for

51,94

ciderint

memoria

benderis

pse tech

lenties,

#### Toscane e Latine. 176 Etus sum: nullius loci sum, nullius ordinis, we adfit ires nopostremæ condicionis. deos lo-Stagione. La stagione nome a proposito, non è secondo il biso is locum laboragno, non è conforme al bisogno, non è quale il bisogno richiedeua: il tempo è contrario: altro t, infra tempo bisognaua, faceua dibisogno, al bisogno tbant, della cosa si conueniua, si richiedeua. Anni tempus non fert, non permittit, non Hadaconcedit, non patitur: alienum est, parum acafo di ptum, aduersum anni tempus: non licet per an non, non ni tempus: aduersatur anni tempus: pugnat eum ipsa re temporis ratio: aliud plane tempus non lares postulat, desiderat, requirit: rei maturiwill re tas non adest: non conuenit cum re tempus. que o-Stato aduerso. res 1-Se in cotesto tuo cosi reo stato anderai ricordandoest, in ti quel ch' è auuenuto in ogni tempo a' pari tuoi, grande conforto ne riceuerai, in questa tua con traria fortuna, in questo maluagio stato, hora THE COTTche sei cosi misero, a cosi misero partito condot m1, m to, in cosi dura e cosi strana condicione, hora 10,0199 che la fortuna ti affligge, preme, trauaglia. iuto per Si, quæ tui similibus uiris in omni ætate acn conto. ciderint, isto tuo tristissimo tempore colliges, in Fum IIImemoriam rediges, reuocabis, mente compre in conbenderis, tecum reputabis, in animo uolues, ii (um: ipse tecum examinabis, admodum iuuari te nullus senties, non leue solatium capies, hacte ualde destecogita-EtHS

litudinis

difimilia

ando tu i

क्राट्डाठ ,!

pione, fio

97200,0

dedihone

pinuci ti b

Quo ti

from elle

fequi dign

nem, pra

ritatis, lo

Partier b

curvem aff

bus fortun

put, 1101

Minit 4 m

1990 le tue

tonon a

tidalle mi

malianz

efer quel

parenza

mie, ha

neuano l Reru

cogitatio sustentabit: in hac tua tam graui, tam aduersa, tam misera, plane disperata fortuna, in hac non solum aduersa, uerum penitus euersa fortuna: in tantis miseris: in tam misero rerum statu: tam miseris tempovibus: in ista, qualem nemo unquam sensit, infelicitate: nunc, dum res tuæ pessime se habent, pessimo loco sunt: dum tecum pessime agitur: dum tibi pessime cum fortuna conuenit: dum tuæ fortunæ plane perditæ, ac nullæ sunt: dum te premit infensa fortuna: dum te modis omnibus fortuna uexat, tibi negotium exhibet, molestaest, grauis est, dum te suis uiribus oppugnat, dum omnes ad te oppugnandum machinas adhibet, atque admouet.

Stato della cosa.

Tale è lo stato della cosa: in questo stato la cosa si ri troua: la cosa cosi sta: la cosa è in questi termini. In hoc statu res est: rei status hic est: res ita se habet: ita res habet: eiusmodi res est: hæc in re sunt, in caussa sunt: hoc loco res est.

Stato diuerso.

Io mi trouo in altro stato, altra condicione è la mia:
io sono a diuerso partito: non ci è similitudine:
in altra maniera si ritrouano le cose mie.

Aliamea ratio est: diversa mea ratio est: meæ res alio loco sunt: non eadem mea ratio est: aliter se habent res meæ: nihil simile, nulla similitudo: quid simile? nihil habet res similitudi-

Toscane e Latine. 177 talli, tam litudinis: dissimilitudo magna, diuersa omnia, ortuna, dissimilia, prorsus alia. les euer-Stato honorato. leto re-Quando tu doueui essere piu honorato, in maggior m ista. pregio, in maggior stima, in maggior riputanunc. tione, fiorir' a maggior lode, effer in maggior to loco grado, esfere piu gradito, salire a piu alro grabi pefdo di honore, e di riputatione, albora i tuoi ortime nimici ti banno ruinato. mut in-Quo tempore florere debebas, debuit illuortun1

1, 27.1-

dum o-

thibet,

a si ri

rmini.

res ita A: hac

1 mi1:

itudine:

tio est:

a ratio

s fimi-

litudi

Quo tempore florere debebas, debuit illustrior esse tuas laus, altius ascendere, plus consequi dignitatis, maiorem obtinere existimationem, prastantiore esse loco, plus habere auctoritatis, honestior esse, clarior esse, maior ac prastantior haberi debuisti; tum te tuorum inimicorum afflixit iniuria, perdidit, euertit omnibus fortunis, oppressit, ad exitum detrusit, im pulit, non modo e numero uiuentium, sed plane infra mortuorum condicionem amandauit.

Stato simile.

Veggo le tue cose esser simili alle mie, non diuerse, non uarie, non disserenti, non discordanti dalle mie, esser alle mie conformi, hauer somiglianza con le mie, rassomigliarsi alle mie,
esser quell'istesso, ch' erano le mie, hauer apparenza delle mie, essere un ritratto delle
mie, hauer quella forma istessa, che già haueuano le mie.

Rerum mearum imaginé uideo in rebus tuis: plane

plane res meas in tuis agnosco: res tuas nihil a meis intelligo differre, nihil discrepare: congruunt res tuæ cum meis: rerum nostrarum eadem ratio est, nulla dissimilitudo: qui tuas res intuetur, meas intueri se dicet: tuæ res nihil differunt a meis: inter res nostras nihil interest: nihil est, quo res tuæ differant a meis.

Stima.

Per il conto, ch'io tengo di te, pregoti ad hauerlo raccommandato: per la stima ch'io fo di te: per quella osseruanza, ch'io ti porto: per l'opinione ch'io ho di te.

Pro eo, quanti te facio, quanti es apud me, quanta mea est erga te observantia, quantum tibi tribuo, tibi desero, pro mea de te opinione, pro animo, uoluntate, studio in te meo, peto a te, ut hominem suscipias, complettare, soueas, in tuis habeas.

La tua opinione appresso gli huomini giudiciosi è stimata molto, è prezzata, è in molta stima, in pregio grande, in molta consideratione, in buonissimo conto, di gran momento.

Tuasententia magnum apud eos, qui recte iudicant, pondus habet, plurimi est apud intelligentes opinio tua, sensus tuus; iudicium tuum, id quod tu probas, id quod placere tibisentiunt, quod tu esse optimum censes, quod tessimonio tuo confirmatur: grauis est, magni momenti est, minime leuis est, magni ducitur,

auEto-

axctorit

obtinet l

famo pu

ragionar

quant' or

prizzo 9

GHE LA COA

tentezza

Tagion am

Omnes

bus non co

Iti, quan

menostri

ETTHORIANT

His conten

Himato t

W1100 1

ipre on

an ogni co

me, e lib

uberta pu

Nihil

late indica

publica

as liberta

Toscane e Latine. 178 auctoritatis habet plurimum, non uulgarem as nihil a obtinet locum apud sapientes opinio tua. re: con-Stima grande. arum ea-Iostimo piu il ragionar teco, che quate ricchezze tuasres sono al mondo: a tutti i tesori antepongo i nostri res nihil ragionamenti: uoglio piu tosto, piu mi è caro, iterest: piu grado di ragionar teco, che s' io possedessi quant' oro posseggono tutti i principi del módo: sprezzo quanta robba è sotto il sele, a petto a baserlo quella contentezza, a paragone di quella conite:per tentezza, che riceno, traggo, piglio da' nostri opinioragionamenti. Omnes omnium diuitias cum nostris sermonibud me, bus non confero: pluris apud me sermones no-Buantum stri, quam omnes diuitiæ sunt : sordet apud me omione, præ nostris sermonibus omnes diuitiæ: sit modo eo, peto sermonum copia nostrorum; thesauros omare, fones contemno, reijcio. Stimar piu. udiciosi è Hostimato piu la salute e libertà publica di ogni 4 fima, altra cosa: piu di tutte le cose è stato in grado ione, m appresso me la commune salute e libertà: oltre ad ogni cosa ho tenuto in pregio l'uniuersale saqui recte lute, e libertà: niuna cosa piu della salute, e epud inlibertà publica mi è stata a cuore. indicium Nihil antiquius communi salute, ac libercere tibi tate iudicaui: omnium rerum mihi prima fuit anod tepublica salus, ac libertas: communi salute, magni ac libertate nihil mihi fuit potius: omnia sum lucitur, autto-

Me: Eid

mal'oo

istede al

unale gr.

Platon

mebatur :

cuin cresse

MATERIAL STATES

TIS: ETT

CONTRACTOR D

ya Plato

ME CHINE D

moti Stin

min dite

nd te fte

la die nozi

Nimius

mim ti

in places

Milis:

redat,

amolto

M feiten

jaria qui

aspernatus præ communi salute, ac libertate: pluris apud me, quàm omnes res, uniuersorum salus, ac libertas suit: nulla de retantum, quátum de communi salute, ac libertate, laboraui: salutem publicam, ac libertatem rebus omnibus anteposui, præposui, prætuli: curæmibi suit salus, ac libertas publica, sic, ut nulla resæque.

Stimar alquanto.

Talmente douemo attendere a gli studi, che facciamo però qualche stima della sanità: è da prezzare gli studi, ma non però da lasciar adietro la sanità: douemo misurare gli studi nostri con la regola della sanità: douemo hauer cari gli studi, ma non però sprezzare la sanità,

non tenerla in poco pregio.

Ita sequi uirtutem debemus, ut ualetudinem non in postremis ponamus: ualetudinis cum uirtute ducenda ratio est: sic ad studia debemus incumbere, ne ualetudo negligatur: plurimum uirtuti, aliquid tamen ualetudini tribuatur: spectanda uirtus est, cum eo tamen, ne despiciatur ualetudo: excubare uirtutis in studio, praclarum est; indormire tamen ualetudini minime debemus: excolatur animus uirtutibus, non nibil tamen corpori seruiatur.

Stimar l'opinione di alcuno. Cicerone faceua granstima della opinione di Platone:



Vales auctoritate apud tuos ciues: tui te ciues magni faciunt: magnus es, honoratus, clarus apud tuos ciues: multum tibi ciues tui deferunt: patria tua tantum tibi tribuit, quantum fortasse nemini, atque adeo quantum prorsus nemini.

Stomaco guasto.

Io sto male dello stomaco: ho lo stomaco disconcio, in mal'assetto, in disordine, stemperato, a cattiuo partito, guasto, mal'acconcio, poco al di-

gerire disposto.

Stomachus languet, infirmus est, male se habet: stomachi uirtus iacet, languet, debilitata est, infirma est, imbecilla, imminuta, nulla prorsus, minime ad concoquendum apta: languenti stomacho sum, infirmo, imbecillo, male constituto: stomacho non utor optime: stomachus laborat, non est, qualem digerendi ratio requirit, qualem optima ualetudo postulat.

Strada cattina.

Nel uerno sono cattiue strade, dissicili, malageuoli, strane, incommode: è gran disconcio l'andare attorno di uerno.

Viæ sunt hieme dissiciles, incommodæ, impeditæ, abruptæ, iter habentibus odiosæ: nihil incommodius, quàm hieme iter habere: per hiemem itinera sunt incommodi plena, interdum etiam periculi.

Stra-

momini 6

Summa

TETH HEY BE

son mores

at bomi

E QUET O.

leitroppo f

fare: la tima

we, hadel

NUMBER 77

ine difficult

scalor eft

Mate: non &

Whatem e

ra potius

SHE THE

"(quiste)

", eueri

The iocund

www babe

ane ferri

Linus tibi

Het lita di

preditus

a cosa alc

Toscane e Latine.
Straniezza.

tuite ci-

tus, cla-

stui de-

, quan-

mantum

concio,

1,4 (4)-

aco al di-

malefe

, debili-

ta, nul-

apta:

illo,ma-

ne : 570-

ndiratio

alazeuo-

ol'anda-

oda, im-

ofe: nibil

ere : per

inter-

Stra-

elat.

180

Glihuomini sono molto strani, per non dir peggio.

Summa est hominum peruersitas; grauiori
enim uerbo uti non libet: peruersi sunt hominum mores, duri nimis ac difficiles: ingenio
sunt homines peruerso, difficili, duro, a ratione auerso.

Strano.

Tusei troppo strano, e troppo fastidioso nel conuer sare: la tua prattica è fastidiosa, non è dilette-uole, ha dello strano.

Nimium acerbus es, nimium in consuetudine difficilis, durus, asper: tua consuetudo difficilior est: abest consuetudo tua ab omni suauitate: non ea est consuetudo tua, qua propter suauitatem exspectatur: minime iocunda est, amara potius, atque odiosa tua consuetudo: quis naturæ tuæ peruersitatem in consuetudine ferat? quis te possit uti, homine omnium difficilli mo, seuerissimo, asperrimo? quis tuam consue tudinem expetat, carentem omni suauitate, nul la re iocundam? asperitatis, ac peruersitatis tantum habet natura tua, quantum in consuetudine ferri uix possit, uel potius plane non possit: usus tibi nullo cum homine diuturnus intercedet: ita difficilis, ac durus es, ijs moribus, eo præditus ingenio.

Straparlare. sedirai cosa alcuna brutta, guai a te: se parlerai Y 2 disho-

dishonestamente, se dalla tua bocca uscirà parola men che honestà, se parlerai di maniera,
che nelle tue parole alcuna dishonestà si conosca, se il tuo parlare uscirà de' termini dell' cone
stà, se straparlerai, se parlerai con poco auedimento, incosideratamente, senza riguardo, sen
za ragione, có poca honestà, con poca discretio
ne, mal per te, mal te ne auerrà, mal ne sétirai.

Vætibi, si turpiter aliquid dixeris, si minus honeste, si temere, parum considerate, no ut ratio præscribit, præter honestatem, contra quàm conueniat, contra quàm deceat, contra quàm liceat, non ut conueniat, deceat, liceat, minus quàm conueniat, deceat, liceat, se cus quàm conueniat, deceat, liceat, aliter atque conueniat, deceat, liceat; si quod ex ore tuo paullo turpius uerbum exciderit; si oratio tua sinibus excesserit is, quos honestum, quos ratio, quos modestia præscribit.

Stretti passi.

Nel monte Apennino sono di strettissimi, e molto strani passi: è malageuole, molto incommodo, disconcio grande l'andare per il mote Apen nino, per la stretezza de' passi.

In alpibus Apennini magnæ sunt, admodumá, dissiciles locorum angustiæ: per alpes Apennini iter habentibus magno sunt impedimento dissicultates, & angustiæ locorum: nihil incommodius, quàmillas Apennini montis

angu-

mutics

2 Mills 27

agaloca

1:0011 63341

# Liborio

run fai alt

io ma fet

1 not 1

regere? t

nne gle fta

al core n

a mar di

Nungu

is die noc

mgis: hela

am extin

ustudus es

um Andi

dedio: lib

mos affid

b, leftit

BERGIFTEN

Mis:in

M Jupra 2

sdedi

Siminis

am dimi

wio Solar

#### Toscane e Latine. angustias pertransire, quam ex illis Apennini uscirà p: montis angustijs, ac difficultatibus euadere: anli maniera. gusta loca per Apennini alpes euntibus crebro As li conose obijciunt, impedimenta opponunt, difficilem midell' ove ac laboriosam uiam reddunt. oco anedi-Studiare. mardo, sen Tunon fai altro che Studiare quanti libri puoi: tu cu discretio hai una sete di studiare, che mai non si spegne, il me setirai. mai non si satia: qual libro è che tu non uoglia ers, 1 mileggere? tu studi senza misura: non hai misuaerate, Lo rane glistudi: studi del continuo, sempre, a tut atem, collte l'hore non men la notte che il giorno: tu non eceat, conla sci mai di studiare. deceat, li-Nunquam non legis, assidue, omnibus ho-, liceat, le ris diu noctuque: noctem cum die legendo conaliter atiungis: heluo librorum es: tua legendi sitis nun ex ore two quam extinguitur, satiatur, expletur: totus in studijs es: litteris omnibus deditus es; nungratio tha , quos 12quam studia intermittis: nunquam te seiungis astudio: libros de manibus nunquam deponis: libros assidue in manibus habes, tractas, euolmi, e moluis, lectitas, legendo conteris: modum in studis non tenes, non retines, non seruas, nullum o incommo mote Apen

agnoscis: immoderate legis: non infra modum, sed supra modum sunt studia tua: nimium te studijs dedidisti: nimium in studijs operæ consumis: nimis es in studiis: usum studiorum nunquam dimittis.

Iostudio' folamente Cicerone: non leggo altro che Ci-

ent, admo-

per alpes ent impedi-

corum: m nini monti

angli-

Cicerone: solo Cicerone mi piace: ogni mio studio è intorno a Cicerone.

Vni Ciceroni meum studium dicaui: 'ad unu Ciceronem meam operam contuli: meum in uno Cicerone studium pono, consumo, colloco: uni Ciceroni operam do: unus me Cicero deletat, capit, tenet, unus mihi placet: unius ani mum meum lectio pascit: uni meam operam, mea studia, meas uigilias dedi, dedidi, tradidi, addixi, perpetuo dicatas esse uolo.

Ho atteso a questi studi infin da fanciullo: sonomi piaciuti questi studi: hannomi dilettato questi studi: ho dato opera a questi studi: ho preso piacere di questi studi: in questi studi ho consumato

il mio tempo.

Huic me doctrina a pueritia dedi: hac me a puero doctrina delectauit: hanc ego doctrinam, hanc studiorum rationem, hoc studiorum genus ab meunte atate sum secutus: meam operam ad hac studia iam inde a puero contuli, in hoc studiorum genere consumpsi, collocaui, his dedistudis: hac studia a primis annis colui: huic litterarum generi a teneris annis deuinctus sui: incubui puer in hac studia.

Io studio ogni di piu: attendo sempre piu a gli studi: io mi stringo ogni di piu nella prattica de gli studi: cresce ogni giorno in me il desiderio de gli studi: non scema col tempo, ma si fa maggiore

lostudio mio.

Stu-

Studi

de m 1211

Audiorni

ugeat: 11

umpletto

1987£ 111

wr: Hud

diminister di

imiche ti

Mallo A

wallo (ti

mis is fit

Felim

mie na ci

mie retti

sat: uclin

CONTROL OF

daris , ph

w, tunno

moment

Vigilar

Grum car

Mindun

mungere

with affi

अं के रिवृत्ति

conare gli

mento di

#### Toscane e Latine. 182 ni mio fty. Studium quotidie magis ingrauescit: quotidie magis cupiditate studiorum incendor: mea mi : ad uni Fludiorum cupiditatem dies auget: tantum ab-: meum in est, ut meum studium dies imminuat, ut etiam no colloca: augeat: incitor ad studia quotidie magis, studia Cicero delecomplettor, in studia incumbo: plus quotidie 1: wurs em operæ in studijs pono: litteris quotidie magis M oberam. utor: studiorum amore, consuetudine, usuma d , tradidi , gismagisq. capior in dies singulos. Vorreiche tu studiassi philosophia, che tu attenlo: fonomi dessiallo studio della philosophia, che tuti mettato questi

tessi allo studio della philosophia, che tu abbrac-

ciassi lo studio della philosophia.

preso pia-

confirmato

hec me a

octrinam,

rum genius

n operam uli, in boc

in his de-

colni: buic

unctus fui:

in a gliffu utica de gu

derio de gli

maggiore

Stil-

Velim te ad eins scientia studium adiungas, unde nascitur, atque alitur moderatio uita, unde recta uiuendi ratio, atque omnis ordo manat: uelimte ad philosophiam conferas, tuum studium applices: uelim philosophiam comple-Etaris, philosophia te dedas, tuam operam tradas, tuim studium dices.

Ho cominciato a studiar anche di notte.

Vigilare de nocte, noctu, per noctem, sudiorum caussa cœpi : nocturnas uigilas diurnum ad fludium capi adiungere, diurno cum fludio coniungere: ad studia iam etiam aliquantum noctis assumo.

Penso di lasciar affatto gli studi: intendo di abandonare gli studi: è mio pensiero, è mio intendimento di non seguire piu oltre gli studi: ho in

animo



animo di rimettere gli studi in tutto.

Multam litteris salutem dicere, in animo est: prorsus abijcere studia cogito, seiungere me penitus a studijs, usum studiorum in perpetuum dimittere, minime de studijs in posterum laborare, meam operam, meum tempus, meam industriam a studijs aliò traducere, transferre, conferre.

Studiripigliati.

Tornerò a studiare, come già soleua: tornerò a' miei passati studi: ripiglierò gli usati studi: ri-uolgerò i miei pensieri a gli studi.

Ad nostra me studia referam litterarum: studia repetam: reddam studijs operas intermissas: ad studiorum consuetudinem atque usum redibo: pristina studia reuocabo: rursus ad studia me conferam: reuocabo me ad industriam: intermissa studia repetam.

Studitralasciati.

Egli è tempo di tralasciar alquanto gli studi, di lasciare alquanto la prattica de gli studi, di solleuare l'animo dalla fatica de gli studi, dar riposo all'animo essercitato e stanco ne gli studi, di hauer qualche uacanza da gli studi, di diporre il peso de gli studi, di alleggierire l'animo dal peso de gli studi.

Feriari licet a studijs: postulat tempus, ut studia intermittantur: tempus fert, ut studiorum usus parumper dimittatur: deponere ali-

quan-

quanti.

dia, len

po filmus

(atto dat

Andi gio

rifie utile l'effercit

hudi: 1101

betua, e.

all fudi:

MITO \$ 7101

9:10: qu

htragga

100/90 ?

Studia

ent, non

mt, non

dies non 1

piris, no

dem est in

rum utilit

Net se act

H ecund

rustus i

traffatio

fuctuosa

mta, in o

Judys no

### Toscane e Latine.

quantisper studiorum onus licet: omittere studia, leuare animum onere studiorum boneste possumus: licet animum a studijs abducere: uacatio datur a studijs: feriæ studiorum cocedútur. Studiutili.

Gli Audi giouano in ogni tempo: lo studiare partorisce utile in ogni tempo : è gioueuole sempre l'essercitio la pratica, il trattenimento de gli studi: non cessa mai, non scema punto, è perpetua, è la medesima in ogni tempo l'utilità de glistudi: quando è mai, che gli studi non giouino? non è mai, che gli studi frutto non porgano: quando è mai che da gli studi utilità non si tragga ? beneficio non si riceua? frutto non (i colga?

Studia nunquam non prosunt, non utilia funt, non utilitatem pariunt, non emolumento sunt, non fructum serunt : studiorum utilitatem dies non imminuit: non terminatur spatio temporis, non definitur ulla die, perpetua est, eadem est in omni tempore, uita par est studiorum utilitas: studijs secundæ res ornantur, aduersæ adiuuantur: a studijs delectatio petitur in secunda fortuna, salus in aduersa: studiorum fructus in omni fortuna idem est: studiorum tractatio nunquam non utilis, nunquam est infructuosa: habent studia quo iuuemur in omni uita, in omni fortuna, in omni loco: ecquando studijs non iuuamur ? ecqua dies utilitatem studiorum

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.48

m animo

Jerungere

in perpe-

lempus,

whitere;

TRET! 1

Pull: 17-

run : fis

mterm! ne nium

15 ad A16-

Wiriam:

i, dila-

de folle-

dar 11-

Studi, di

diporte

rimo dal

us, ut

Audio-

ere ali-

99.271-



diorum extinguit, aut imminuit? de studiorum utilitate nihil fortuna, nihil hominum iniuria, nihil ne dies quidem ipsa detrahit.

Subitamente.

Senza indugio farò quel che mi hai commesso: darò effetto al tuo commandamento subito, di subito, subitamente, senza metter tempo di mez zo, senza punto di tardanza, incontanente, immantinente, quanto prima.

Confestim, è uestigio, quamprimum, statim, actutu, primo quoque tempore, illico, sine mora, sine cunctatione, nulla facta mora, nulla interposita mora, omni prorsus abiecta mora, ne minimo quidem spatio temporis interiecto, exsequar tua mandata, quod mandasti persiciá, tuis mádatis parebo, esfectum dabo quod mandasti, præstabo quod a te mandatum est.

Succeder bene.

Credo ch' io condurrò la cosa a quel sine, che desidero: penso che darò essetto alla cosa secondo il desiderio nostro, conforme al desiderio, simile al desiderio, come desideriamo, come è il desiderio nostro, come noi uogliamo: opererò di maniera, che porto opinione douer la cosa riuscire selicemente, hauer prospero sine, riuscire a buon sine, peruenire al desiderato sine.

Puto fore, ut rem ex sententia geram, feliciter expediam, conficiam, ad eum, quem uolo, exitum perducam, felici exitu concludam:

effi-

effician

tum Tt

tra qua

conting

1745 47

MIHS, E

1115: P

fortuna

confenti

(entiat,

quim t

nersetur

pedime.

ent : fut

h, pro

tonur.

Delidero,

nesca, se

Idenio,

ecunde

tian per

eft, feli

perum

ratum e

est : uti

optata.

tem en

licitas

Toscane e Latine. 184 udiorura efficiam, opinor, ut res optime succedat, ut exi muria, tum res habeat, qualem optamus, ne res, contra quam uolumus, succedat, ne quid aduersi contingat in re, ne sit infaustus, aduersus, alie-10 fo: dzmus a nostris uoluntatibus, alius, atque uoluto, de filmus, exitus rei, euentus rei, rei finis ac terminus: spero futurum, ut in hacre meis optatis m dimer fortuna respondeat, cum animo meo fortuna sterente, consentiat, ab animo meo fortuna minime diswww, figsentiat, nihil aduersi fortuna obijciat, nequa-Mico, line quam fortuna repugnet, resistat, obsistat, aduersetur, sese opponat, suam uim obigciat, imra, nulla pedimentum ullum iniciat, occurrat, obuiam # mora, eat: futurum existimo, ut in hoc secunda, facirielto, li, prospera, propitia, perbenigna fortuna uerfaii, tamur. nd man-Desidero, che bene te n'auenga, selicemente ti riesca, secondo il desiderio succeda; qual è il desiderio, tale sia l'auuenimento. je desi-Quod actum est, dij approbent, fortunent, condo il secundent, bene uelint succedere, felicem ad exi , simile tum perducant: di faxint, ut id, quod actum èil desiest, felix faustumq. sit, optime succedat, proerero di sperum habeat euentum: dy faueant, probent, rola riuratum esse uelint, actum feliciter, quod actum riuscire est!: utinam ex hac re contingant ea, que cupis, optata omnia contingant, mbil contra uoluntan, felitem eueniat, omnia secunda fluant, summa feem 110licitas emanet. udans: Sueneffi-



Io sono suenturato piu che la mala uentura, sono sfortunato, mal' auenturato, peggio auenturato to di huomo uiuente, infelice, misero uffatto, scherzo della fortuna, in disgratia della fortuna, carico di ogni sciagura, priuo di ogni bene, nudo di ogni speranza, da perpetua fortuna combattu to, oppresso da tutti i mali: io nacqui per non hauer mai bene: nacqui destinato a tutti i mali: troppo siero, troppo crudele è il mio destino: nac

qui sotto maluagia stella.

Nemo omnium, qui uiuunt, me uno infelicior, aut infortunatior est: meas miserias nulla æquat infelicitas: mea est miserrima condicio: in summa uersor infelicitate: omnibus uexor, perturbor, exagitor infortuniis, calamitatibus, miserijs, malis: omnes me premunt miseriæ: infesta, infensa, aduersa, iniqua mibi sunt omnia: nulla est tam misera fortuna, quam mea fortuna non superet, que sit cum mea fortuna conferenda, quæ non infra meam fortunam sit: miserrimo sum fato, singulari, deteriore, quam quiuis omnium, qui in terris degunt: meum est singulare fatum: singulari utor fato: singulari fato natus sum: infausto nimium, aduersoq. sidere sum natus: bæc mihi nascenti dicta lex est, nunquam ut secunda for tuna uterer, nunquam ut miser non essem, perpetuis ut uexaret miserus, angerer, cruciarer.

tor-

191191187

oter:

unqua

tuna ma

ta cunq

non adil

fortuna

CONTOUCTO

Troppo sei

ספקסה

fiello: L

coli gra

mego la

路才维战

riore a 1

zite fte

the man

gran lan

guam o

jit, opo

TIMILLTY

altius

perbe a

Jus non

le cia

unum

magn

#### Toscane e Latine. torquerer, affligerer malis: mecu agitur infeli 12,6000 citer: prorsus infeliciter ago: suas in me uires LETTE UT 1. nunquá fortuna non exercet: omnibus me forafatto . tuna machinis, omni telorum genere, suis, quan forting. tascunque habet, opibus, ac uiribus oppugnat: 1. , Hill non aduersa tantum, sed euersa penitus est mea M STOR fortuna: quis est omnium mortalium iniquiore anh. condicione, deteriore loco, quam ego sum? Mal: Superbo. 200:000 Troppo sei superbo, altiero, arrogante, insolente: troppo fai del grande: troppa stima fai di te o infelistesso: la tua superbia è intolerabile: questatua 125 100%cosi grande arroganza non so io onde nasca, non i condineggo la cagione onde proceda, non è altro che MS HEun frutto della tua bestialità: uuoi essere supe-· cal1riore a tutti: niuno stimi essere tuo pari: inalzi te stesso piu che la ragione non permette, piu emunt che non si conuiene, oltra il conueneuole, di 111 1111gran lunga, sopra ogni tuo merito. rima, Nimium tibi places: plus tibi assumis, t cum quam deceat, quam liceat, conueniat, aquum meam sit, oporteat, ratio ferat, patiatur, concedat: THLITI, nimium te effers: arrogas tibi plus, quam licet: n terris altius, quam oporteat, ipse te extollis: ita supoulan perbe agis, ut ferri non possis: superbia es pror of the sus non ferenda: parem tibi esse neminem uis: ec mite cunctis antefers: omnes despicis, te uero nda for unum suspicis, amas ipse te sine riuali: tibi ipse , permagnus es, atque eximius: omnia putas esse 10167. toi-

in te uno collocata: fortunam ipsam minus esse te ipso fortunatam putas: persuasum habes, tuis te fortunis ipsam fortunam anteire. ducenda

protrahe

ne mora

mternalle pienda:

WOTA THE

mmorar

re non opt

mi hai le

tura: ba

buafficur

faifato ca

ch'io bab

jute, egi

w, di anin Abster

noi metu

efecifti.

suderem

gerem, n

mimum

renocalti

n animu

citaretur

lese colling

multum

mus; tu

#### T.

#### TACERE.

Non intendo di uolerne parlare: non è mio intendimento di parlarne: non uoglio ragionarne, dirne, farne parola, entrar in questo ragionamento: non ne parlerò: tacerò, tacitamente trappasserò: con silentio trascorrerò.

Nonfaciam, ut dicam: tacitum relinquam: tacitus prætermittam: tacitus pertransibo: ta cebo: silebo: silentio inuoluam: silentio percurram: prorsus hoc omittam: abstinebo: ora tione mea non attingam: uerbum non faciam: sermonem hac de re nullum habebo.

#### Tardare.

Setufei certo di poterti insignorire di quel regno, non è punto da tardare, non è da prolungare, d'allungare, da differire, da menar la cosa in lungo, da porui tempo, da farui indugio, da metterui tempo di mezzo: è da tentar la cosa senza indugio, senza tardanza, senz' aspettar tempo, con ogni prestezza, con subita di ligenza, incontanente, immantinente, quanto prima.

Si tibi certum est, si habes exploratum, si pro certo existimas posse te illius regni potiri, cunctandum non est, differendum non est, pro Toscane e Latine. 186 ducenda res non est, proferenda, proroganda, protrahenda, extrahenda, longius ducenda: si ne mora, sine cunctatione, sine ullo temporis interuallo aggredienda res est, tentanda, incipienda: facienda mora non est: interponenda mora nulla est: omnis est abijcienda mora: immorari, cunctari, lente agere, indormire non oportet.

mus este

habes,

William-

oune,

rights-

imente

nguam:

100:11

10 per-

10: 07.4

2012m:

regno,

meare,

100[1m

(710, da

12 00/1

aspet-

ibita di

quan-

um, s

otiri,

ticen-

#### Temenza.

Tu mi hai leuata ogni temenza: mi hai tratto di paura: hai liberato l'animo mio' dal timore: mi hai assicurato l'animo: hai fatto, hai operato, sei stato cagione, da te è nato, ch'io non tema, ch'io habbia ripreso ardire, ch'io stia con animo forte, e gagliardo: mi hai fatto animoso, ardito, di animo franco.

Abstersisti mibi omnem metum: omnem mibi metum exemisti: omni me liberasti metu: effecisti, ut omnem timorem deponerem, ut auderem, forti animo ut essem, ut animo uigerem, ne quid timerem, ut metu uacarem: animum meum consirmasti, ad fortitudinem reuocasti, afstictum excitasti: factum a te est, ut animus meus, qui iacebat, exsurgeret, excitaretur, erigeretur: effecisti, ut animus meus sese colligeret, atque consirmaret, roboris quitum reciperet: languebat antea meus animus; tu, ut ualeret, ac uigeret, effecisti.

Tempi

Eleganze Tempi miseri.

Verranno tantimali, che meglio fie il morire prima che uederli: ogniuno aspetta ogni sorte de' mali: niuno hauerà bene: tutti egualmente staranno male: affliggerà tutti una fortuna uniuersale: sosterrà ogniuno il suo peso delle miserie.

Ea temporum impendet condicio, ut optime actum cum eo putem, si quis ante ex uita
discesserit: omnibus omnia impendent mala:
manet omnes, impendet omnibus, urget omnes, aduentat, appropinquat, iam adest eadem calamitas: nemini recte erit: nemo erit,
cui pessime non sit, qui pessime se non babeat,
qui non aduersa fortuna utatur, qui non aduersis fortunæ fluctibus iactetur: communis erit,
eadem omnium par, simillima fortuna: suum
quisque miseriarum pondus sustinebit: uexabit omnes eadem calamitas: miserrime cum omnibus, atque infeliciter agetur: expers malorum nemo erit: miserijs nemo uacabit: malorum incendio flagrabit unusquisque.

Tempi maluagi.
Niuno è, che stia bene in così cattiui e strani tempi, in questa mala stagione, in così rea qualità de' tempi, in tanta maluagità de' tempi, a così maluagi tempi, in così misero stato de' tépi.

Nemo est, cui recte sit in hoc temporum miserrimo statu, in hoc tam misero temporum statu, flatu, his
poribus,
infauftis,
lienis ab e
minirecte!
aduerfa, t
taminfelic,
nitate, at
nitys, in bi
flagitio tem

rum pertin

narum, arti

fatiriputa.

Multi,
tamen sap
tulerunt, n
cumsapien.
men posside
mprospera
ma, secunu
entibus, ci
mnibus ess
procederei
temporibu

to se sare

## Toscane e Latine. 187 statu, his temporibus, his tamen miseris temmire priporibus, tam duris, tam aduersis, trislibus, infaustis, iniquis, improbis, perditis, tam alienis ab omni uirtute, a bonis artibus, abomni recte uiuendi ordine, ac ratione, in hac tam aduersa, tam dura, tam iniqua, tam misera, tam infelici temporum condicione, in tanta pra uitate, atque improbitate, tantisq. temporu uitijs, in his omni calamitate, omni scelere ac flagitio temporibus refertis, in hac omnium rerum perturbatione, malorum colluuie, doctrinarum, artiumq. liberalium pernicie. Tempi prosperi. Moltine' tempi prosperi, non essendo saui, sono

stati riputati sauissimi.

lorte de' guainen-

111 107-

in pelo

1 M 10/1-

the ras

MI Mala:

TE OM-व्यात्ते ११-

WO ETIL ,

habear,

1 22HET-

es erit,

1: Juum

: uexa-

CHM 0-

15 1120-

: malo-

and tem-

a qual-

MIN, A

de' tépl.

aporum

porum

fatt,

Multi, cum sapientes non essent, summæ tamen sapientiæ nomen prosperis temporibus tulerunt, nacti sunt, consecuti, adepti: multi, cum sapientiam haberent nullam, summam tamen possidere secundis temporibus creditisunt, in prospera fortuna, secunda, lata, felici, optima, secundis rebus, rebus ad uoluntatem fluentibus, cum nihil esset aduersi, cum rebus omnibus esset optime, cum omnia facillimo cursu procederent, iocundissimis, lætissimis, optimis temporibus.

Tempo.

Se hauerò tempo, tiscriuerò: se non sarò occupato, se sarò disoccupato, se non hauerò occupatione,se

ne: se non sarò dalle occupationi im pedito: se le occupationi il permetteranno: se dalle occupationi al quanto di tempo potrò impetrare: se sarò libero dalle occupationi: se quel nodo delle continue cure, non dirò affatto si discioglierà, ma alquanto, pur un poco, in alcuna parte si allargherà: se hauerò otio, se mi trouerò otio-so, scarico dal peso delle facende, libero or espe dito dalle brighe, senza ueruna cura, padrone di me stesso, e di qualche spatio di tempo, se potrò rubbare un poco di tempo alle facende.

Si quid otij nactus ero, litteras ad te dabo: si otium erit: si uacabo: si per occupationes licebit : si permittent curæ : si quid habebo uacui temporis: si quid erit spatij: si quod surripere spatium licebit: si quid ab occupationibus impe trare temporis licebit : nist occupationes urgebunt : si mei iuris ero : si qua bora meo arbitratu licebit uti: si negotijs nacabo: ninculum illud occupationum, quo & assidue adstringor, & arctissime, non dico prorsus exsoluetur, sed paullulum modo, paullisper, aliquantum, aliquantisper, non nihil, aliqua ex parte laxabitur: si uacuus ero, curarum expers, liber a negotijs: sime ijs rebus, quibus nunc teneor implicatus, explicauero: si dabitur otium: si quies erit: si quiescere licebit a curis, negotijs, occupationibus, molestiis. THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Tem-

lungo temp

reper la lui

tempo la de

dilenare de

Dolorem

longinquit.1

aguntur uu

ris chan tem

dies, atqui

tollit : quous

rantibus me

fort, uetult

auxilio eft,

ent: habet

mamus ac

que abijciat

brum men

recordation

nat, expell

Tiremo col

iempo ci sia

M, C'muit

Que pri

ntemur : n

neam, apta

scundam ;

mur, nela

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.48

00 00

Toscane e Latine.

188

Tempolungo.

lito: se le

occupa-

re: sesa-

tods delle

ingliera,

a parte la

ero otio-

o the

, padro-

tempo,

facente.

te dabo:

utiones li-

bo uzcui

urripere

ins impe

es urge-

Eo arbi-

incidum

fringer,

etur, sed

jum, ali.

e laiabi-

, liber 1

ne teneor

tium : |

negotils,

Tem-

Il lungo tempo diminuisce il dolore: scema il dolore per la lunghezza del tempo: con lo spatio di tempo la doglia si spegne: hanno forza gli anni di leuare dell' animo la piu acerba passione.

Dolorem minuit, ac mollit dies, temporis longinquitas, uetustas: quæ nobis a fortuna infliguntur uulnera, sanantur uetustate: uis dolo ris cum tempore languescit: detrahit de dolore dies, atque adeo extinguit omnem, planeá. tollit: quouis dolore affectis, quouis malo labo rantibus medetur tempus, medicinam dies affert, uetustas opem fert, opitulatur, subuenit, auxilio est, subsidio est: finem doloris dies affert: habet hoc tempus, ut quemuis dolorem, quamuis acriter in animo insitum, euellat, atque abijciat : est hoc temporis, ut omnem malorum memoriam, omnem aduersa fortuna recordationem ex animo deleat, auferat, eripiat, expellat, amoueat.

Tempo buono.

Partiremo col primo buon tempo, come prima il tempo ci sia fauoreuole, quanto il tempo ci serua, c'inuiti, non sia contrario.

Qua prima nauigandi facultas data erit, ea utemur: nacti tempestatem oportunam, idoneam, aptam, minime aduersam, prosperam, secundam, discedemus, soluemus, proficiscemur, uela faciemus.

Tempo

Eleganze Tempo contrario.

Tutorni fuor ditempo, a tempo contrario, fuor di stagione: non era questo il tempo della tua tornata: non bisognaua, che hora tu tornassi: il ritornar hora non era a tuo proposito, non faceua per te, nonti tornaua bene, a tuo tempo non era.

In alienum tempus cadit reditus tuus: non redis oportune: alieno tempore reuerteris: reuertendi maturitas non dum aderat: non erat, cur hoc tempore redires: tuum reditum minime tempus postulat, ratio temporis improbat, ac dissuadet: minime conuenit cum tempo re tua reuersio: si temporis rationem spectaffes, redeundi consilium non cepisses, aut susceptum abiecisses, improbasses, uituperasses, reprehendisses, damnasses, ineptum, absurdu, auersum a ratione, plane stultum iudicasses.

Tempo allungato.

Vedi che non mi sia prolungato il tempo, che non mi si aggiunga tempo, che non mi si allunghi, non cresca, piu oltre non uada, piu oltre non si stenda il tempo: habbi cura, che la cosa non passi oltre a' termini del tempo ordinato, che si termini al tempo detto, che il tempo rimanga il medesimo.

Caue, ne mihi spatium producatur, dies proferatur, prorogetur, protrahatur, extrahatur, protendatur, siat longior; ne res longius ducatur, nerrà quel farà a qual fi ancora q dounto luo

tur, ne in

tur, refer

Jempo nerra

Veniet t erit aliquan dies, diem bus, erit al

bonor, cum
colatur, ta
lit, cum u

deferatur p mis bonest inter ea, q

undo si na
tempo, sa
uare quan
il tempo,
In nau
parere ten
accommon
tem, spel
oportet a

adtempe

Toscane e Latine. 189 tur, ne in aliud tempus reijciatur, protrudatur, reseruetur.

Tempo uerrà.

Tempo uerrà, che la uirtù sarà tenuta in pregio:
uerrà quel giorno, che fie prezzata la uirtù:
sarà a qualche tempo in grado la uirtù: uedrassi ancora quel giorno, che hauerà la uirtù il

dounto luogo.

a, fuor

fills tus

ornass:

non | 1-

tempo

F: non

intens:

merat,

mini-

impro-

tempo

Bestaf-

aut fis-

eraffes,

absur-

licasses.

chenon

Limgor,

re non 1

co[1 110H

10, chesi

rimang 1

lies pro-

ahatur,

tur,

Veniet tempus, ueniet illa dies, erit tempus, erit aliquando illa dies, illucescet aliquando illa dies, diem aliquando illum Sol afferet mortalibus, erit aliquando, cum sius uirtuti tribuatur honor, cum uirtuti honor habeatur, cum uirtus colatur, tanti æstimetur, quanti est, in honore sit, cum uirtuti honores debiti persoluantur, deferatur plurimum, cum uirtus magna in primis honestaq. sit, honestum locum habeat, sit inter ea, qua prima ducuntur.

Tempo di mare.

Quando si nauiga, bisogna gouernarsi secondo il tempo, sa bisogno di ubidir al tempo, è da osseruare quando il tempo commanda, è da secondar

il tempo, da accommodarsi al tempo.

In nauigando tempestati obsequi artis est, parere tempori, ad rationem temporis consilia accommodare, quasi ducem sequi tempestatem, spectare quid tempus postulet, pendere oportet a tempestate, spectanda tempestas est, ad tempestatem consilia dirigere debemus, habenda

benda tempestatis ratio est: cursus nauigationis ad rationem tempestatum moderandus, dirigendus, tenendus.

#### Tener con uno.

Io sarò teco: terro teco: sarò dal tuo lato: a te mi accosterò: seguirò te: seguirò la parte tua, la tua sattione, la tua setta, la tua banda: sarò uno de' tuoi.

Tecum ero: tecum faciam: te sequar: a te stabo: tuis in præsidijs ero: tuas partes, tuam caussam sequar, tuebor: de tuis unus ero: me tuum numera: me de tuis unum habe: innumero tuorum ero.

Tener ragione.

Eglitiene ragione hor in questa, hor in quell' altraterra, rende ragione, sa ragione, ascolta le differenze, conosce le liti, giudica delle controuersie.

Modo in hoc, modo in illo oppido forum agit, ius dicit, litigantes audit, res iudicat, caussas cognoscit, iudicat de controuersiis, disceptat, ius administrat distribuit.

Termine.

Questo è il termine de' miei pensieri: questo è il sine, è l'ogetto, l'ultima intentione, la mira,
los copo, doue mirano i miei pensieri: altroue la
mente mia non tira: questo è quel segno, doue
indirizzo ogni mia opera, et ogni mio pensiero.
Hic est terminus, sinis, scopus, quò intenduntur

duntur cogi quo ut peru

helfat anin duum, et l

fadipoco a janco, forte integrande

Exigui, i ofirmus ab

uustuus: ri rumest: rina

no es: anum abanimo tue concidis: las

aimo non u

moin uilla, nmenano i p Redeo,

in, repete

aentem re T misono rap

Cum in

#### Toscane e Latine. duntur cogitationes meæ: hæc est quasi meta, ling attoquò ut perueniam, elaboro, atque euigilo: buc dus dispectat animus meus : huc me uoluntas , huc iudicium, et ratio ducit. Timido. a te mi Tusei di poco animo: non hai l' animo gagliardo, tuz, la franco, forte, robusto: sei pusillanimo: uedesi la: Sarà in te gran debolezza di animo. Exigui, pusilli, infirmi, imbecilli animi es: ar:ate insirmus ab animo es: animo iaces; iacet ani-, tuare, mus tuus : roboris ac neruorum in animo tuo pa ero:me rum est: nimium demisso, nimum imbecillo anit: mnumo es: animus tibi sine animo est: abest animus ab animo tuo: facile commoueris: facile animo concidis: langues animo: languet animus tuus: well'alanimo non uiges : non uiget animus tuus : animu ascolta in te desidero, requiro. ca delle Tornare. Torno in uilla, che non me n' aueggo: in uilla mi arum 4rimenano i piedi senza ch'io me n' auegga. judicat, Redeo, reuertor, reuerto, refero me ad rfis, dirus, repeto rus insciens, imprudens, inscienter, præter uoluntatem: pedes me ad rus inscientem refernnt. to eilfi-Tornare in amicitia. la mira, Io mi sono rappacificato co' miei nimici. Atrone la Cum inimicis in gratiam redij, reconciliatus o, done sum . uedi la parola, Rappacificarsi. iensiero. io inten-Torto. TANK T duntur

# Eleganze Torto.

Tu mi hai fatto torto, ingiuria, ingiustitia, ingiustamente mi hai trattato, mi hai offeso, mi hai

ingiuriato: ho da te riceuuto ingiuria.

Inique mecum egisti: iniuriose me tractasti: iniuriam mihi intulisti: iniuria me affecisti: iniuriam abs te tuli, passus sum, lasus a te sum immerito meo, nullo meo merito, nulla culpa, absque culpa, nihil tale meritus: lasisti me immerentem, innocentem, nullius affinem culpa, omnis expertem culpa, ab omni uacuum culpa.

Trafficare.

Traffica in Milano: ha traffichi in Milano: ha negotii in Milano: ha facende, ha maneggi, ha mercatantia in Milano.

Mediolani negotiatur, habet negotia, gerit negotia, mercaturam exercet, res agit, negotia tractat.

Tralasciare gli studi.

Egli è tempo di tralasciare alquanto gli studi.

Feriari licet a studijs, studia intermittere, studia paullulum deponere. V edi, Studi tralasciati.

Tramortito.

Egli è ito in angoscia: e rimaso come morto: ha per duto i sentimenti.

Animus eum reliquit, destituit, defecit: deliquium animi passus est: intermortuus est: defecit: animo concidit: ita captus omni sensu est, ut a uita discessisse uideretur.

Trat-

Trattieni la ualla pro Rem

ges, prot

Nonho mer mi: di col

> mente mi Vexor

negotium iurus affic eft, ut b.e

ogniuno aspeto ogniun

che non so Nulla

pendeat, aduerfa ( calamita

non prop

Lueste possito, paga

Frue tributu

uestig.

# Toscane e Latine. 191 Trattenere.

Trattieni la cosa quanto puoi : tien sospesa la cosa : ualla prolungando : mettiui tempo di mezzo.

singin-

mi hai

rastasti:

Mi:in-

te sum

culps,

me m-

culps,

m culpa.

: bane-

ggi, ha

4, gerit

, nego-

di. ttere, flu

alasciati.

1: haper

defecit:

uus est:

ni sensu

Trat-

Rem sustine, suspende, quoad licet: moram interpone: rem ducas, producas, proroges, protrahas.

Trauagliare.

Non ho meritato, che tanto debbano trauagliarmi: di cotanto affanno non era degno: ingiustamente mi uien dato impaccio.

Vexor, exagitor, iactor immerito meo: negotium exhibetur immerenti: molestijs et iniurijs afficior sine caussa: commissum a me non est, ut hactam gravia sustinerem.

Tribulatione.

Ogniuno aspetta di gran tribulationi: sarà tribulato ogniuno: niuno sarà senza trauaglio, niuno che non sostenga molti mali.

Nulla est acerbitas, quæ non omnibus impendeat, immineat, quæ non omnes maneat: aduersa omnes omnia sustinebunt: pari omnes calamitate prementur: communis erit omnium, non propria cuiusquam, malorum tempestas, uis malorum, iniquitas fortunæ.

Tributario.

Queste possessioni pagano grauezza, danno tributo, pagano censo.

Fructuarij sunt hi agri, non sunt immunes, tributum soluunt, publice aliquid pendunt, uectigales sunt.

#### VACANZE.

Hora si riposa dalle facende: riposano le facende: stannosi gli huomini a riposo: cessano le facende:

non si traffica.

Quies nunc a negotijs est: quiescunt negotia: prolatæres sunt: negotia non geruntur: negotiorum nibil est : rerum nibil geritur : quiescunt homines a negotijs: ferie sunt a negotijs: uacatio est a rebus gerendis: uacationem a rebus, quietem a negotijs concedit tempus.

Vago di gloria.

Infin da fanciullo tu eri uago della gloria, amaui molto la gloria, grandemente la gloria ti piaceua, ti dilettaua, ti aggradiua, eri infiammato dell'amore della gloria, intendeui con tutto l'a-

nimo alla gloria.

Inflammatus ad gloriam a puero fuisti: iam inde a pueritia zloriæ studio, atque amore flagrabas: spectasti gloriam ante omnes res a primis annis: tibi erat gloria omnium rerum antiquissima, in animo erat, in oculis erat, in amomoribus erat, in delicijs erat.

#### Valersi.

In ogni cosa mi ualerò, mi seruirò di tuo fratello, adopererò tuo fratello, userò l'opera di tuo fratello, mi ualerò dell' opera di tuo fratello.

V tar ad omnia tuo fratre, utar opera fratris tui: quidquid acciderit, confugiam ad fra-

trem tuum.

Tipiaccion gieri, e Rebi placent mas ma 1.85: CO. firmitud

nime foli Non midi m ta, pin la

mania (N

Vanne tiorem to milel eff

10011101

Quel, che tieri: ub fetto all tua feru

> Pare ta: effe latipari perabo

latem gam: to

mihi no





fa: affa

fon peru

quel grad

poco [: pa]

Jam n perduxit:

me panite

latis divita

confectus

prope nita

satium 78

superest,

1 carceribi

oustenus !

ese possit

extrema m

indo a feder

to quel pae

Tota m

h, eratin

userat, o

E' cosa da sauio il saper gouernarsi, e reggersi secondo il tempo, amodo del tempo, secondo la Stagione, come pare che il tempo commandi.

Tempori cedere, necessit ati parere, res ad tempus accommodare, uti tempore, qua tempus postulet, ea seruare, atque exsequi, sapientia est', sapientia est, sapientis est, conuenit sapienti, proprium sapientis est, decet sapientem, ad sapientem pertinet: qui tempus consulit, qui rationem temporis habet, qui nullam rem agit, quam tempus improbare uideatur, is uere sapiens est, bunc uere sapientem dicas, sapientem qui bunc appellet, non errabit.

Vecchiezza.

I figliuoli giouani sostentano i padri, quando cominciano ad inuecchiare, a uenir uecchi, a perder le forze per il peso della uecchiezza, accostarsi alla necchiezza, anicinarsi all'età senile, all' ultima parte della uita.

Parentum atas ingrauescens filiorum in adolescentia conquiescit: parentum imbecillitas filiorum nititur adolescentia: parentum sene-

#### Toscane e Latine. 193 sta: assai lungo è stato il corso della uita mia: erfi seson peruenuto con gli anni al fine della uita: a rondo la quel grado di età son giunto, oltre al quale mii. poco si passa. res ad Iam me ad exitum uitæ pæne natura ipsa s temperduxit: atati satis superá. uixi: non est, cur Ibienme paniteat, quantum uixerim: uixi uitam MUETUL satis diuturnam: cursus mihi uitæ iam pæne; apienconfectus, & absolutus est: decursus mihi iam prope uitæ spatium est: quantulum mihi uitæ this com-MALLETA spatium restat? quantulum mihi uitæ restat, superest, reliquum est, relinquitur? tanquam deatur, a carceribus ad metam uitæ iam perueni: uixi, w dicas , quatenus homini licet, quatenus homini satis esse possit : extrema senectutis onus sustineo:

Veder un paese.

extrema mihi uitæ pars agitur.

Stando a sedere nella mia camera, io uedeua tut-

to quel paese.

mdo co-

, a per-

, acco-

senile,

m in a-

becallitas

m fene-

dolescen-

ribus a-

1 Subue-

a mirefa: Tota mihi illa regio, in cubiculo meo sedenti, erat in conspectu, ante oculos erat, sub oculis erat, ob oculos erat, ad oculos occurrebat, in oculis erat, sese ostendebat, patebat, aperiebatur, exponebatur.

Vento contrario.

Ci sforzammo di entrare in porto, e non potemmo per il uento contrario: mettendo noi ogni studio per entrar in porto, la forza del uento contrario ci risospinse, e rigittò: mal grado nostro



il uento dal porto ci rimosse.

Portum, reflante uento, tenere non potuimus, ingredi, inire, obtinere, assequi non licuit: uenti uis aduersa portu nos exclusit, prohibuit, arcuit, amouit: reiesti sumns a portu, reflante uento: portum uentus eripuit: summouit nos uentus a portu: portum inire conantes repulit uentus.

Vergogna.

Essi piu di tene saranno biasimati: maggior uergogna loro ne auerrà, che a te: ne seguirà loro maggior biasimo, che a te: piu di te riporte-

ranno infamia.

Maiori hoc illis erit fraudi, quàm tibi: uitio dabitur ijs potius, quàm tibi: culpæ plus in eos, quàm in te conferetur: plus ipsi ferent infamiæ, dedecoris, ignominiæ, culpæ: grauior ad eos, quàm ad te, redibit infamia.

Tisarà gran uergogna, se darai a conoscere, che tunon sia di quel grand' animo, che soleui.

Animi tui magnitudinem inflectere sine sum mo dedecore non potes: subibis infamiam, si ab animi tui prastantia desciueris: excelso animo eras; si te demiseris, aut humile quidquam cogitaueris, facies turpissime, dedecus admittes, grauis infamia consequetur, summo tibi erit dedecori.

Doue tu credi che sia honore, stimo io che sia uergogna: onde tu lode & honore aspetti, pare a

n.e

me bia

det3 Cil

io che lo

Qual

fatuo, p

catam, C

etolocun

dem exist

nemq. col

peras exo

gat, ne en

magn ope

Tutibai mau

mimaiil

a sempiter

12, che fa

manzi alc

mernam

ubi est ini

atque inq

em tibi

lam tibi 1

she uerifir

nenta:

gionenol

Ratio

Atter



sentit: consentaneum est: simile ueri, credibile, non alienum a ratione, cum ratione congruens: ratio postulat, ut credatur: est cur credatur, uerum putetur: ueri similitudinem, specié, formam, imaginem præsesert, ostendit: non discrepat, non dissentit, non procul abest a ratione. Verità.

Stimo piu la uerità, che l'amicitia: ho maggior ri guardo alla uerità, che all'amicitia: con la uerità, non con l'amicitia, mi consiglio: piumi muoue la uerità, che l'amicitia.

Veritati plus, quàm amicitiæ, tribuo: maiorem habeo ueritatis, quàm amicitiæ, rationem: pluris est apud me ueritas, quàm amicitia: amicitiæ ueritatem antepono: locum apud
me honestiorem ueritas obtinet, quàm amuitia: apud me cedit amcitia ueritati: nihil ami
citiæ largior, nihil ueritati nego.

Verno.

Questo è un brutto uerno, fastidioso, strano, malinconico, di horribil aspetto.

Teterrima, ac fædissima hiems est: hieme uti mur iniocúda, ac tristis: hiemé habemus perodio sam: nihil hac hieme fædius, nihil horribilius.

Vestimento.

Vestito alla Spagnuola, a guisa di Spagnuolo, a uso di Spagna, nella maniera di Spagna, come in Spagnasi costuma, come porta il costume di Spagna.

Ornatu

Ornatu dutus more norum uesti nia solet: ut

nione, per li
nationi, per
nare di costor
Istorum
hus, improbi
misopera de
im, detrusiu.
phi, abisce
ti, desciscere
imopinionis

moèl'uffici niniede: a te lesi appartie Tuú hoc e luarú partie requiritur, hoc ad te per nit, in te con libi non lices

intimetter



di far uiagigo, se non sei in stato buono di sanità. Ne te uia, nisi consirmato corpore, committas: nisi recte ualeas, ne te in uiá des: peregriná

di cossiliú, nisi ualetudine sirma utaris, omitte.

Vicario.

Egli è uicario del Papa: sostiene carico del Papa: è in luogo del Papa: rappresenta sua Santità, sua Beatitudine, il Pontesice, nostro Signore, il Vicario di Christo.

Pontificium munus sustinet, Pontificis agit partes: Pontificem agit: Pontificis loco est: uicariam operam Pontificis loco prabet: Ponti-

ficis personam gerit, sustinet.

Vietare.

La pouertà molte uolte non lascia hauere de gli
honori, uieta che non si habbino de gli honori,
impedisce la uia de gli honori, ritarda il corso
de gli honori, è cagione che non si habbino de
gli honori, ci si attrauersa, ci si oppone nella

uia de gli honori.

Sæpe aditum ad honores intercludit inopia, uiam impedit, cursum moratur: sæpe impedimento suit, sæpe secit inopia, commissum est inopiæ culpa, ex inopia contigit, ne liceret ad honores peruenire, ne liceret expedite progredi, procedere, cursum tenere in honorum uia: egestas, rei domesticæ dissicultas, rei familiaris angustiæ, domesticæ dissicultates euntibus ad honores impedimenta obiecerunt.

Vigi-

ochus, A meis oc nia labor tium not quam gu dittelt: no, exp Igli ba fatt noi: bat 6: baop uo danne Not bostem. dem et i que min ac puniti

ipse effe

caret, u

Conpoca

Houghiat

horipo

nonbot

il sonno

bac nott

Somi guam ui



no, expertes somni, sine somno suerunt.
Vindicare.

re de gli

bonori,

ail corso

bbino de

ione nella

it inopia,

e impedi-

millum est

liceret ad

e progre-

rum uia:

i familia-

euntibus

Vigi-

quam gustaui: nunquam quieui: quies nunquam data est: omnes mihi noctis partes uacuæ som-

Egli ha fatto contra di se quel, che doueuamo sar noi: ha fatto le nostre uendette contra di se stesso: ha operato contra se stesso: ha procacciato il suo danno in luogo nostro, in cambio nostro.

Nostram vicem uultus est ipse se se quem hostem, eundé suimet ultorem habuimus : eundem et iniquum aduersus nos, et iniquitatis, atque iniuriarum vindicem habuimus : ultor suit, ac punitor doloris nostri : quod nostrum erat, ipse effecit, ut iniurias nostras in se ipso vindicaret, ulcisceretur, persequeretur.

Vincere.

Con poca fatica io uinsi l'uno e l'altro: io rimasi AA 2 uin-



uincitore: hebbi la uittoria.

V trunque facile fregi, atque abieci, nullo negotio retudi: uictoriam ex utroque tuli: uictoria fum potitus: uterque mihi uictus cessit.

Vincereun' essercito.

Cesare uinse Pompeio in battaglia con essercito as-

sai minor del suo.

Casar Pompeium, cum exercitum ipse haberet multis partibus inferiorem, pugna tamen fregit, prælio superauit, acie uicit, sudit, sugauitque, copias eius prosligauit, in sugam coniecit, conuertit: uictoria est potitus: uictoriam tulit, obtinuit, consecutus est, adeptus est.

Diletta molto lo star in uilla: è di piacere lo star in uilla: la uilla, il uilleggiare, la stanza di uilla è di gran solazzo, spasso, diporto, porge molta allegria all'animo, riconforta l'animo.

Villa.

Ruri esse, ruri habere, rus colere, rusticari, cum rusticis esse, in agris esse, rusticam uitam agere, periocundum est, delectat in primis, iocunditatem habet, summæ uoluptatis est, male affetum animum recreat, mærorem sugat, mæroris medicina est.

Villaneggiare.

Duolmi, che senza tua colpa tu sia stato uillaneggia to, ti sia stata fatta ullania, scorno, dishonore. Doleo, te immerentem conuccio ia etatum, exagitatum, uexatum, male acceptum: an-

gor

gor and

culpa,

auddig

fectus n

lo mi mar

colpiu

gurato,

forcidi

non pol

fr:tudo

fit infilm

loci, RM

mips ab

feipfo,

1211/11/07

His bone

Gran wilt à

CHO K

nobil per

Sum

animi d

elle mid

m prim

Vald

#### Toscane e Latine. 197 gor animo, quòd ignominiam tuleris nulla tua , mullo culpa, quòd ignominia tibi sit illata immerenti, tell: 111. quòd ignominiose sis tractatus, ignominia sis af cefft. fectus nullo tuo merito. Vilissimo huomo. acito af-Io mi marauiglio grandemente, che tu conuersi col piu nile, col piu da poco, col maggior sciaiple har gurato, che sia al mondo. en tamen Valde miror, qu'id hominis teterrimi, ac lit, figasordidissimi consuetudine utaris: mirari satis am connon possum, quòd eius te hominis usus & connctorism suetudo delectet, cuius infima condicio sit, qui iet. sit insimæ condicionis, humillimi loci, obscuri loci, nullius loci, nullius ordinis, nullius pretij, re lo fter despectus, abiectus, contemptus, terræ filius, zadivilinops ab omni prorsus existimatione, neque a rorge mol se ipso, neque a maioribus commendatus, nul-180. la maiorum laude, nulla sua uirtute commendaruitcart, tus honestatus, nobilitatus, insignis. im uitam Viltà di animo. runts , 10-Gran uiltà di animo ho conosciuto in lui: l'ho cono eli, masciuto uilissimo, di bassissimo animo, senz'alcun nobil pensiero, priuo di ogni honorato desiderio. m fugat, Summam in eo animi humilitatem cognoui, animi demissionem, abiectionem, infirmitatem, imbecillitatem, tenuitatem, angustias: bominé Jane 2214 esse uidi exiqui admodum animi, demissi, abiebonore. Eti, humillimi, infirmi, imbecilli, perangusti, Atum, in primis pusilli, nibil altum suspicientem, nion: all-AA 3 gor

hilspectantem in laude positum, nihil de laude cogitantem, nullius laudis cupiditate flagrantem, aduersum ab omni gloriæ studio, in humiles planeque sordidas cogitationes deiectum, tanquam humiserpentem.

Violenza.

Sceleratissimo è colui, che sa uiolenza alla patria, ouero al padre: non è huomo piu scelerato di colui: comette colui ogni scelerità: pecca grauissimamente: comette la maggior colpa del modo.

Nullum est grauius piaculum, quam patriá, aut parentem uiolare, quam patriæ, aut parenti uim afferre, inferre, manus afferre, inferre, iniuriam facere, inferre.

Virtù.

Ad un sauio, come tu sei, sta bene a giudicare, che la uera lode naste solamente dalla uirtù, che so lamente all'huomo uirtuoso la uera lode, sia douuta, che meriti lode solamente, chi opera uirtuosamente.

Tux sapientix est, ueram laudem in una uir tute positam, sitam, locatam, constitutam existimare, in una uirtute consistere, ab una uirtute pendere, nasci, sluere, manare, prosicisci. Chi non ha in compagnia la uirtù, facilmente è uinto dalla fortuna: non sostiene i colpi, e le percosse della fortuna, chi è disarmato della uirtù, chi con l'armi della uirtù non si disende.

Cui comes uirtus non est, is animo facile ca-

dit

dit a for

potest,

munities

tur: sine

aperti 4

fortuna

uitute.

La untu pu

to, 1808

tele cole

ratutte !

aper of

e 22 mu

conclist

moderat

te mirtut

rent: un

corum,

bet unfin

ummun

Imperat

pit, qui

tranfit

bris, pu

eripitu

corrun

sung !

Summ

#### Toscane e Latine. 198 dit a fortuna percussi : ictus fortunæ ferre non e laude potest, qui tectus uirtute non est, qui uirtute lagranmunitus non est, qui se uirtutis armis non tuea humitur: sine uirtute insirmi sumus, male muniti, ectum. aperti aduersus fortunæ uim : facile uincimur a fortuna, uirtutis prasidio destituti, absente uirtute, nisi adsint uirtutis opes. patria, Virtu con gran forza. tto di co La uirtu può ogni cosa, è padrona, è regina del tutgrauffel modo. n patria,

aut pa-

erre, m-

are, che

i, che fo

de siado-

pera ult-

n una uir

tam exi-

una un-

proficisci.

ite è uin-

e le per-

a uirtu,

acile ca-

to, regge, e gouernal' universo, soprastà a tutte le cose humane, uince chi è piu potente, supera tutte le difficultà, sprezza ogni durezza, pas sa per ogni strettezza, illustra tutte le tenebre, essa a niuna cosa, & a lei ogni cosa è soggetta.

Summa uirtutis potestas est: præest uirtus cunctis rebus humanis, regit omnia, temperat, moderatur, administrat: omnia sunt in potesta te uirtutis : ipsa nemini, ei omnes, et omnia pa rent : uirtus late dominatur, regnat ubique locorum, imperium habet in omnes res, uim habet infinità, ualet ad omnia, assequitur omnia, summum possidet ius, uincit omnes opes, omnes superat difficultates, durissima quaque perrumpit, quaslibet angustias, quauis claustra pertransit, illustrat omnes tenebras, lucet in tenebris, pulsa loco manet, non surripitur furto, non eripitur ui , non uetustate senescit, non incendio corrumpitur, nullis capitur insidijs, nullos fortunæ casus extimescit, plane omnium rerum domi-AA 4

domina, omnium regina est.

Virtù con utilità.

La uirtù gioua grandemente e nella buona, e nella rea fortuna: in ogni stato di fortuna graude frut to si coglie della uirtù: porge la uirtù piu che mediocre utilità in ogni tempo.

In utraque fortuna maximus ex uirtute fru
Etus capitur, percipitur, colligitur: uirtus tum

in aduersa, tum in secunda fortuna uberrimos

fructus affert: magnas utilitates in omni fortuna parit uirtus: aduersis pariter, & secundis in

rebus commoda proficiscuntur ex uirtute multa: semper utilis & fructuosa uirtus est: nunquam utilis uirtus non est: in omni tempore iuuamur a uirtute, imbecilli consirmamur, iacentes, et afflicti excitamur, subleuamur, erigimur: ecquando non utilis uirtus est? ecque utilitas cum uirtutis utilitate conferenda?

#### Virtuoso huomo.

Tu hai acquistata con le tue satiche e uigilie la uirtù: le tue satiche e uigilie ti hanno satto possesfore della uirtù: delle tue satiche e uigilie è nata la tua uirtù: non saresti uirtuoso, come sei, se tu non hauessi durate e sostenute le gran satiche, e uigilate molte notti.

Tuis laboribus, ac uigiliis uirtutem tibi pepe risti, comparasti, parasti, consecutus es, adeptus es: tui tibi labores & uigilia uirtutem pepe rerunt: magnis laboribus, & uigiliis consecutus

es,

es, Hi

leas,

ris: th

ferre l

bustu ellet,

785,110

suscept

Il wife ing

nimo d

170:00

dell'a

é un

Fal

dem in

non co

nerus

pecie

jert, a

m anin

uultus

uelo.

obten

præfer

(01.91

Lauita

piu d



Omnium rerum, honore excepto, prima esse, carissima, antiquissima uita debet: secundum honorem, post honorem, honore excepto, si honorem exceperis, nihil esse debet uita prius, potius, carius, antiquius: primas sibi partes post honorem uita uindicat: prima partes uita de bentur, honore tamen excepto.

neras q

amaril

Pra quillan

omni ci

ommi m

diunci

Kitam L

With CHI

ni mole

commo

Chièchen

nere lu

dellaw

la? di

timo 21

timo gi

ra, che

71071 Clt

tanon

diutur

ligere

ter ho

terris

Houium

Ecq

Non all'honore solamente, ma alla uita ancora è d'hauere riguardo: con l'honore è da prezzare la uita: deuesi attendere alla uita parimen-

te, & all'honore.

Saluti pariter et honori consulendum: ducenda simul ratio est et salutis, et dignitatis: non di gnitatem magis, quam salutem, spectare debe mus: salutis ratio cum dignitatis ratione coniungenda: quarenda, amanda, expetenda sine salute dignitas non est: non est a dignitate uita seiungenda: decet studere dignitati, cum eo tamen, ne studium uita negligatur.

Vita ben principiata.

Buon principio hai fatto della tua uita: lodeuole principio hai dato alla tua uita: con principio honorato hai comiuciata la tua uita: ottimo partito hai preso nel principio della tua uita.

Sapienter uitam instituisti: optimum cursum cepisti: optimam partem elegisti: exordium uitæ præclarú fecisti: egregio uita principio iniuisti.

Vita riposata.

Farò, che uiuerai uita riposata, che riposerai, ui-

# Toscane e Latine. 200 uerai quietaméte, sarà quieto, e piaceuole il cor

so della tua uita, niuna molestia sentirai, niuna

amaritudine gusterai.

zelle,

indum

1, fibo

M5, po-

es post

mie de

1000010

भरद्द्व.

TIMEN-

ducen-

non di

re debe

ne con-

ite uita

neota-

odenole

vincipio

ottimo

ita.

CHTCHM

m uit &

nuisti.

ai, ui-

HET 18

Præstabo tibi otium, quietam uitam, tranquillam, facilem, alienam ab omni cura, uacuá omni cura, omniú expertem perturbationú, ab omni molestia remotam, seiunctá, segregatam, disiunctá: essiciam, ut quiete uiuas, ut quietam uitam ducas, facilem ut habeas & expeditum uitæ cursum, tranquille prorsus ut agas, ut omni molestia uaces, ut otio fruaris iocundissimo, commodissimo, uberrimo, ut otiose uiuas.

Viuere.

Chièche non desideri di uiuer lungamente? di ha uere lunghissima uita? di sornire tardi il corso della uita? di tardi morire? di tardi uscire di ui ta? di non presto uedere il sine, il termine, l'ultimo giorno, l'ultima hora della uita, quell'ultimo giorno, che la uita chiude, quell'ultim' bo ra, che pon sine alla uita?

Ecquis est, qui diuturnam uitam non amet, non cupiat, exoptet, expetat? cui diuturna uita non placeat? quis diu uiuere, diu uita agere, diuturnam ducere, traducere, uita agere, tranfigere, uiuere, diuturna lucis usura frui, diu inter homines agere, cum hominibus uersari, in

terris morari non cupit?

Viuere assai.

Ho uiuuto assai: assai lungo è stato il corso della ui ta mia:

tamia: posso contentarmi di quanto ho uiuuto: non mi dolgo di esser uiuuto poco.

Satis diu uixi: ætatis satis uixi: uitæ satisseci ætate: satis longe uitam produxi: satis longum uitæ spatium peregi: non me pænitet, quantum uixerim: cursum uitæ minime breuem peregi: uixi uitam satis diuturnam: boc uitæ spatio contentus esse possum: non moriar immaturus: non auellar immaturus a uita.

Non so, s' io uiuerò tanto: non ho certezza di poter uiuer tanto: dubito, non tanto oltre si stenda la mia uita: non posso promettermi sicuramente tanto di uita.

Optandum est, ut ad id tempus ducere spiritum possum:incerta ad illud tempus uita est:uere or, ne non tam diu uiuam, ne non usque eo uitam producam: uitam quis mihi præstat ad illud tepus?explorata mihi ad eam diem uita non est.

Vinere in miseria.
Visse in miseria, e morì con gloria: fu misera la uita, e gloriosa la morte: chiuse la sua misera uita con honoratamorte: fu così bella la morte, come infelice la uita: compensò le miserie della uita la gloria della morte.

Vt misere uixit, ita perijt honeste: miserrimam uitam mors preclara terminauit: uitam infelicem egregio mortis genere conclusit: acerbitates uita multas una peregregia mortis hora compensauit: uitam uixit infelicem, pracla-

ram

ram ue

mit, a

Molto noll

ellendo

te, tico

Wirm (tu

te studia

libenter

THM COM

dere, ta

two fenfi

Quefael

quel che

portail

dum,m

Haluit:

sono usato

graui,n

makez

Midenta

anumus

Alt ani

00, 1

Mal

Tran

Cum

#### Toscane e Latine. 20 I ram uero mortem obijt: miserias in uita sustinunto: nuit, decus in morte tulit. Volentieri. tis eri Molto uolentieri ti concedo, che tu lasci gli studi, longum essendo mal sano: io ne son contento: largamen-Vantum te, ti concedo. वास्। Cum sis ualetudine infirmus, me perlibente 10 (01)usum studiorum dimittes, summa mea uolunta-WS: 15073 te studia depones : libentissime tibi largior , perlibenter concedo, utraque manu do, ut a studio

4 6 00-

Henda

amente

re Giri-

A:HETE

60 Mi-

adillud

con est.

slavi-

Tera Hi-

07te, 00

ie della

Miserii-

ntam

: 1687rtis ho-

racla-

ram

tuo sensu meus quoque sensus congruit. V sanza.

rum consuetudine te seiungas: te a studis disce-

dere, facillime patior: in study's omittendis, cu

Questa è l'usanza, il costume, l'uso, l'ordinario, quel che si costuma di fare, si usa di fare, così portail costume.

Translaticium boc est, usitatum, in more po situm, more comparatum: mos obtinuit: mos inualuit: moris est: consuetudo ita fert: more fit.

Vsato.

Sono usato alle sciagure, e però non le sento: men graui, meno acerbi mi sono gl'infortuni, per esser ui auezzo, per hauerne prouato molti.

Malorum usus mihi sensum ademit: leuiora uidentur, quæ diu sustinui mala occalluit iam animus diuturno malorum usu: callum obduxit animo meo diuturna calamitatum consuetu do, sic, ut minime sentiat, ut sensu prorsus uacet.

# Eleganze nacet, ut sensum amiserit.

Tunon esci mai di camera.

Nunquam egrederis cubiculo: pedé e limine cubiculi nunqua effers: extra cubiculum nemo te unqua uidet: perpetua tibi sedes cubiculus est.

Vscire di fatica.

Io son' uscito di una grandissima fatica: ho fornito una gran fatica: ho condotto a fine, ho posto sine, dato sine, messo sine ad una gran fatica.

Perfunctus sum labore grauissimo: labori sinem feci, sinem imposui: laborem terminaui, ad sinem, ad exitum perduxi: laborem sustinui, quoad oportuit.

Vtile.

Fa come hai cominciato, se ti è utile, se ti gioua, se ti torna bene, se l'utile tuo te ne conforta, se utilità te ne segue, se alcuno acquisto ne fai, se ti è di giouamento, di utile, di commodo.

Perge, ut cæpisti: tene tuum institutum; tene, quem cepisti, cursum; qua ire uia cæpisti,
ea perge; tuam consuetudinem tuere, ac serua;
si tibi utile est, si utilitas tua ita sert; si suadet
utilitas; si e re tua est, e commodo tuo, ex usu
tuo; si ratio rerum tuarum ita postulat; si tibi
conducit, expedit, prodest, bono est, emolumento est, utilitati est, commodo est; si est, ut
utilitatem capias, fructum feras, percipias, col
ligas; si fructuosum est.

All' 11-

All'uti

fogra

cogito

fi quid

bires,

741100

017,1035

eft: the

omories

nes con

& loca

Fall elogi

namen

10 a CH

l'elog

Fui

to, pep

copias

profui

Hit: m

lit, ce

modu

litatis

neque

frutti

Nonen

Toscane e Latine.

201

All' utile, et all' honor tuo grandemente penso: pen so grandemente a giouarti: sto con l'animo siso

all' util tuo: miro assai al tuo bene.

limine

emote

is eft.

ofto fi-

bort 1-

Minaul,

m Sufti-

21041,

irta, se

lum; te-

capili,

ac serma;

si suadet , ex usu

t; sitibi

emolu-

fest, ut

pias, col

All'H-

Toto animo de tuis commodis, ornamentisq. cogito: tuam utilitaté assidue specto: haret in animo meo de tuis commodis assidua cogitatio: si quid e re tua est, id maxime laboro: tua mihi res, tua fortuna cura uehementer sunt: tua rationes quid postulent, nunquam non attendo: omnis mihi de te, tuisque commodis cogitatio est: tuam utilitatem mea spectant cogitationes omnes: meas curas ad tuum commodum omnes contuli: animus meus in tua utilitate sixus, & locatus est.

Ful' eloquenza a Cicerone di somma utilità, di gio uamento, di molti commodi cagione: giouò mol to a Cicerone l' eloquenza: partorì buon frutto

l'eloquenza a Cicerone.

Fuit Ciceroni eloquentia summo emolumento, peperit emolumentum, commoda, utilitatem, copias, optima quaque, emolumentum attulit, profuit, fructum dedit, tulit, attulit, comparauit: magnum ex eloquentia fructum Cicero tulit, cepit, percepit, collegit, consecutus est: admodum Ciceroni fructuosa fuit eloquentia, utilitatis eximia, commodorum neque paucorum, neque mediocrium.

Non è utilità maggiore: niuna cosa è di maggior

frutto, di maggior utile.

Nibil

Nihil est uberius, fructuosius, conducibilius, ad utilitatem præstantius, maioris emolumenti, unde plus manet utilitatis, plus emergat commodi, plus existat emolumenti: nihil est e re magis: nihil magis ad rem pertinet: nihil pluris est: tantum continet utilitatis, quan tum fortasse nulla res præterea, quantum haud scio an ulla res præterea.

Figliuol mio, le lettere sempre di utile, sempre di piacere ti saranno: non sia mai, che le lettere no ti giouino: non breue utilità, ma eterna dalle

lettere tinascerà.

Mifili, semper usui, semper delectationi lit terætibi erunt; fructum tibi afferent, et uoluptatem in omni uita; nunquam non utiles, nunquam iocundænon erunt; te semper commodis, semper uoluptate afficient; iuuabunt pariter, et oblectabunt in universo tuæ uitæ cursu: uitæ tuæpar, atque adeo longior litterarum utilitas & uoluptas erit.

IL FINE.



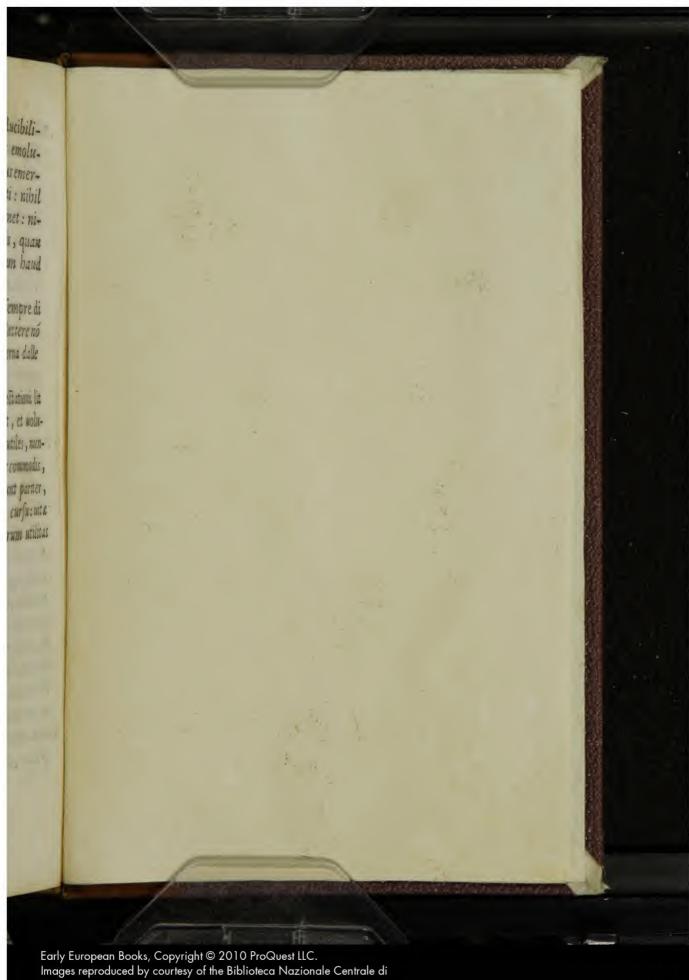

Firenze. Ald.2.2.48

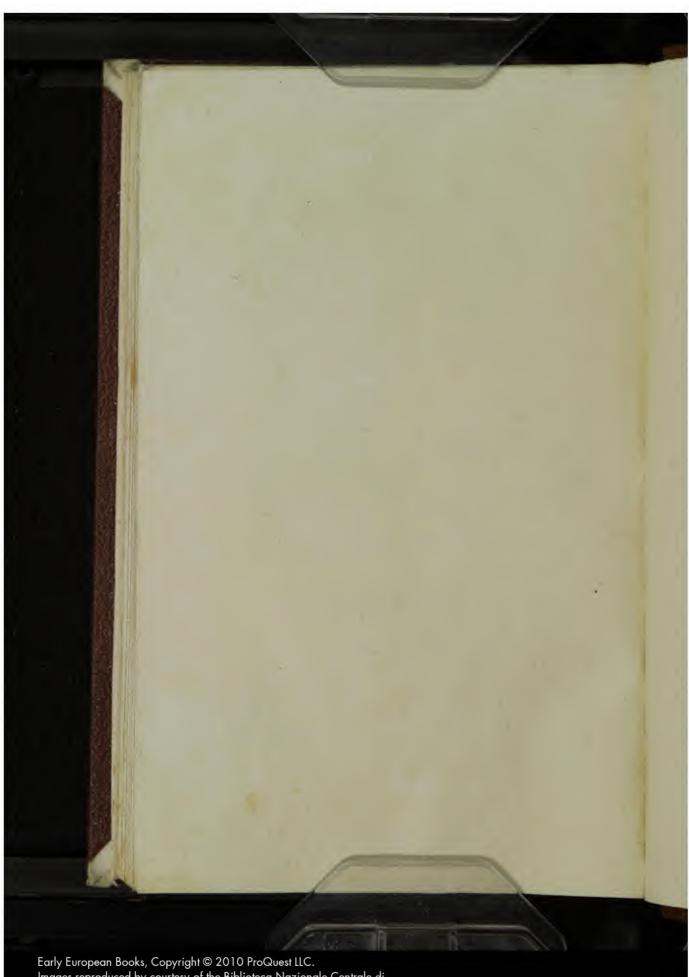



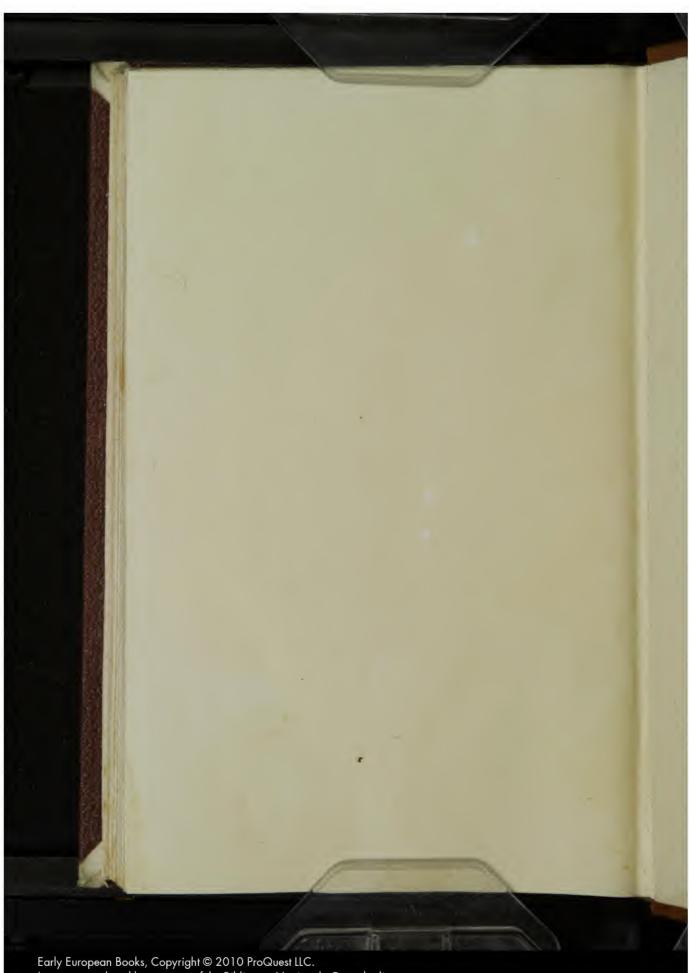

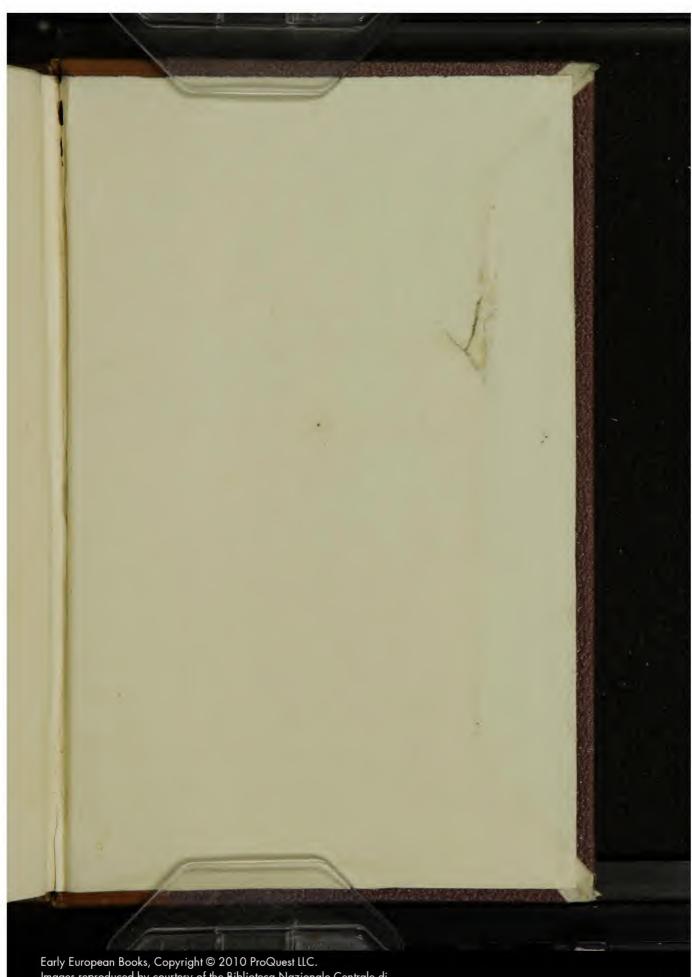